

BIBL NAZ.
Ve Enamede III.
RACCOLTA
VILLAROSA

3-2



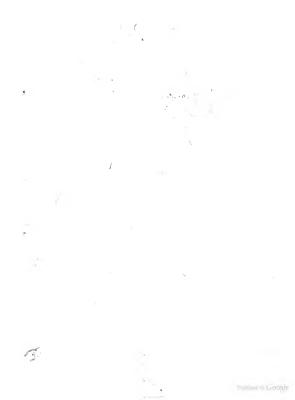

# VITA, E CULTO

D E

SS. GENITORI DI MARIA VERGINE

### GIOACHIMO, ED ANNA

OPERA

DI

#### D. GIOVAN-GRISOSTOMO TROMBELLI

BOLOGNESE

EX-GENERALE de Canonici Regolari della Congregazione Renana di S. Salvatore, Abate di Santa Maria di Reno, e Accademico dell' Infiituto delle Scienze di Bologna.





#### IN BOLOGNA MDCCLXVIII,

A S. Tommaso d' Aquino. Con licenza de' Superiori .

# OTTUD & WITE

Sibbre mi fran . .



### NOS D. CLEMENS AMBROSI BONONIENSIS

Abbas Generalis Canonicorum Regularium
Congregationis SS. Salvatoris
Ordinis S. Augustini.

Um Librum, cui titulus: Vua, e Culto de'

SS. Gioachimo, ed Anna, compositum a
Reverendis. Patre D. Jo: Chrysostomo
Trombelli ejusdem Congregationis Ex-generali, & S. Mariz Rheni Abbate, aliquot
nostrz Congregationis Theologi recognoverint, & in lucem edi posse probaverint,
concedimus, ut typis mandetur, si ita iis,
ad quos pertinet, videbitur. Cujus rei gratia has litteras manu nostra subscriptas, &
Sigillo Ossicii nostri munitas dedimus.

Bononiæ in ædibus SS. Salvatoris Kalendis Novemb. 1767.

Loco # Sigilli.

D. Camillus Roncagli Cancell.



Plát D. Aurelius Caffanea Clericus Regularis S. Paulli, & in Ecclefa Metropolitana Sononia, Panjientiarius, pro Eminentiffino, & Reverendiffino Domino D. Fricentio Cardinali Malvetto Archiepi(Lopo Cononia & S. R. I. Principe.

#### Die 9. Novembris 1767.

Videat pro S. O. & referat A. R. D. Carolus Maria Offredi Cler. Reg. Theat. Publicus in Univ. Bononiensi Professor.

Mandante Reverendissimo Patre Iaquista Gen. Bononia Coadiutore, attence legi librum insetiprum = Della Vita, șe del Culto
de SS. Giosekimo, ed Anna, Genitori di Maria Santissima, = Cujus est auctor Reverendissimus P. D. Jo. Crysostomus Trombelli Canonia Regul. Sanctissimi Salvatoris, olim Abbas Generalis, nihilque in co occurrit sidei, aut bonis moribus
repugnans: quinimo camdem omnino redolet pietatem, docerinami, erudicionem, quam in reliquis tanti viri operibus
omnes admiranture, de celebraat. Dignum properera censeo,
ut publica suce donetur; si ita videbitur Reverendissimo
Patri.

Bononiæ ex Ædibus S. Bartholomæi Apostoli Clericorum Regulatium die 21. Novembris 1767.

D. Carolus Maria Offredi C. R. Publicus S. T. Profesor, examinator Synol. & S. O. Revisor Ordinarius.

Die prima Decembris 1767.

Attenta supradicta attestatione.

Imprimatur ...

F. Petrus Paulus Salvatori Inquifitor Coadiutor Generalis Sancli Officii Bononia.

## INDICE

### DELLA VITA, E DEL CULTO DE'SS. GIOACHIMO, ED ANNA GENITORI DI MARIA SANTISSIMA.

| PRefazione.                                                                                                                                      | pag.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DE' NOMI DE' SS. GIOACHIMO, EL                                                                                                                   | ANNA.                                 |
| CAP. I. Si espongono gli argomenti di que' che si<br>i nomi di Gioachimo, e di Anna, non<br>de' Genitori di Maria, ma loro adattati da<br>Padri. | fieno i veri nomi<br>lla Chiesa, e da |
| CAP. II. Si adducono gli argomenti di que' ch'                                                                                                   | affermano, ch' i                      |
| Genitori di Maria, furono chiamati, allorche                                                                                                     | vivevano, Gioa-                       |
| chimo, ed Anna.                                                                                                                                  | 7                                     |
| CAP. III. Si sciolgono gli argomenti addotti a fa                                                                                                | rvore della prima                     |
| sentenza nel Capo I.                                                                                                                             | 12                                    |
| CAP. IV. I Nomi de Genitori de SS. Gioachimo                                                                                                     | , ed Anna . 33                        |
| CAP. V. La Famiglia de' Genitori di Maria,                                                                                                       | ivi                                   |
| CAP. VI. Condizione de' Genitori di Maria.                                                                                                       | 35                                    |
| CAP. VIL Dell' esimia pietà de' Genitori di Maria                                                                                                |                                       |
| CAP. VIII. Se i Genitori di Maria furono San                                                                                                     |                                       |
| materno, e se furono sì affistiti dal Signore                                                                                                    |                                       |
| sero mai mortalmente, unzi neppure venia                                                                                                         |                                       |
| mente superino qualunque altro Santo ne'                                                                                                         |                                       |
| dignità .                                                                                                                                        | 22                                    |
| <b>8</b>                                                                                                                                         |                                       |

| .1.                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI<br>CAP. IX. Vita condotta da' SS. Gioachimo, ed Anna prima d'<br>ottenere Maria Vergine per figliuola.                    |
| CAP. X. Vita condotta da' Genitori di Maria, dacche furono af-                                                               |
| ficurati della grazia segnalatissima di dover aver per figlia la<br>Madre dell' Unigenito del Divin Padre. Vita condotta nel |
| tempo, in cui nacque Maria Santissima, e in quello ancora,                                                                   |
| che scorse, sinchè giunse a gli anni, ne' quali su collocata in                                                              |
| Isposa a Giuseppe.                                                                                                           |
| CAP. XI. Vita condotta da' Genitori di Maria, dacche ella fu da-                                                             |
| ta in custodia a' Sacerdoti del tempio, fino alla loro morte,                                                                |
| e del tempo di essa morte.                                                                                                   |
| CAP. XII. Se S. Anna, morto che fu S. Gioachimo, sì marità                                                                   |
| con altri, e da essi ne ottenesse siglinolanza. 59                                                                           |
| CAP. XIII. Si sciolgono gli argomenti addotti a savore della sen-                                                            |
| tenza, che fa S. Anna, morto che fu S. Gioachimo, moglie                                                                     |
| di due altri mariti. 70                                                                                                      |
| Corollaria . 75                                                                                                              |
| CAP. XIV. Giorno, nel quale movirono S. Anna, e S. Gioachi-                                                                  |
| mo. 27                                                                                                                       |
|                                                                                                                              |



# PARTE SECONDA.

| Contract the second sec |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ulto prestato a i SS. Genitori di Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 2    |
| CAP. I. Culto prestato a S. Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ivi    |
| Culto prefiato a S. Anna in Oriente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ivi    |
| Gulto prestato dagle Occidentali a S. Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85     |
| CAP. IL Culto prestato a S. Gioachimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94     |
| CAP. III. Reliquie di S. Anna, e di S. Gioachimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96     |
| CAP. IV. Immagini de' SS. Gioachimo, ed Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    |
| CAP. V. Delle preparazioni alla festa de' SS. Genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di Ma- |
| ria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101    |
| PRIMO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102    |
| SECONDO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103    |
| TERZO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IOS    |
| QUARTO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106    |
| QUINTO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107    |
| SESTO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109    |
| SETTIMO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivi    |
| OTTAVO GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111    |
| NONO GIORNO. Interceffione de' SS. Gioachimo ed J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inna 📣 |
| nofiro vantaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112    |
| Inno in onore di S. Gioachimo tratto da un vecchio Brevia<br>portato da' Bollandisti (Enschenio, e Pabebrochio) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Marzo n. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115    |
| Il suddetto Inno, e i seguenti parafrasati in lingua ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| P. Lettore Cufiani .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv     |
| Inni in onore de' SS. Genitori di Maria Gioacbimo, ed An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ti dal Brewiario di Parigi. Inno de' primi Vesperi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| A Mattutino, e a i secondi Vesperi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     |
| on ananomino, e a e jeconar rejpere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***    |

vii

Antifona, Persetti, ed Orazione di S. Gioachimo presa dal Breviario Romano.

Orazione, ed Invocazione di S. Gioachima prefa dal Mefale Romano.

Antiona, Perfetti, e Orazione di S. Anna prefa dal Breviario Romano.

Preci per ambidue i SS. Genitori di Maria tratte dal Breviario di Parigi.



DEL-



# DELLA VITA, E DEL CULTO

DE SS. GIOACHINO, EDIANNA
GENITORI DI MARIA SANTISSIMAI II

PREFAZIONE.



Er adempiere ciò, che soventi fiate ho promesso, e per soddissare eziandio alle richieste di molti devoti, e di que' specialmente, i quali non hanno

imparato la lingua latina, ho intrapreso a descrivere nella nostra volgar lingua ciò, che la tradizione ci ha conservato intorno a i due Santi Genitori di Maria, cioè Gioachino [ o sia Gioachimo ] ed Anna; alla quale tradizione se tal volta aggiungerò una qualche probabile conghiettura, nol farò fen-

fenza l'esempio, e la scorta d'uomini dottissimi, ed assai versati nell'arte della Critica, vale a dire d'un Enschenio, d'un. Papebrochio, d'un Tillemont, e d'altri a lor simili, riputati [ e ben a ragione ] gran maestri in tal'arte: ed intraprendo ben tosto la prima parte, o sia la vita di cotesti due gran Santi, cominciando dal loro nome.



#### DE' NOMI DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA

#### CAPO I.

Si espongono gli argomenti di que' che si persuadono, che i nome di Gioachimo, e di Anna, non sieno i veri nomi de' Genitori di Maria, ma loro adastati dalla Chiesa, e da' Padri.



Omprendo in un fol capo la ricerca de' nomi di ambidue i Santi Genitori Giocchino, ed Anna, poichè veggo appunto ciò farfi da i Critici, e da i Teologi. Ma affinchè ben fi comprenda lo flato ( comeluol dirfi) o fia lo feopo della questione, avverto il Lettore, che non fi cerca, fe rettamente fi chiamino

effi co i nomi comunemente loro attribuiti, vale a dire di Gioachino, ed Anna, poiché tiò nom fi pud porre in dubbio, cot
chiamadoli Santa Chiefa; ma folamente fi cerca, fe tali nomi
fieno quegli fiefi, son cui crano chiamati, mentre arano fulla terra, o come altri ufarono dire, primitiviti o fia loro imposti da
i Genitori nel principio della loro vita, o purefe ad effi dattati da
S. Chiefa per indicare gli efimili loro pregi, poichè la voce Gioactimo comunemente i interpreta preparagione del Signore (a), cquella di Anna grazie, a fomiglianza di que' nomi, che il Signore medefino impofe ad Abramo, e a Giacobbe, chiamando il
primo Alvanne (Abrabom) per indicare il predigiofo numero
di fiu dificendenza (6), e il fecondo Virasis per fignificare, chenolia lotta, che fo coli Angele, il quale rapprefentava il Signonella lotta, che fo coli Angele, il quale rapprefentava il Signo-

<sup>(</sup>a) Il Galutino celchre foittore vifitto ful principio del mille e cinquecento propone un' altre ctimologia es d'e che la voce ficialism, che noi in terprettimo Giactimo, fiquifichi dis in festa, o fia picitat overce confermat come fidultimi e ai sip ratedutirisi diffum (d) bea cripti, vel ficitati vel confirmat, hatroprestaturi & desir sipt ex visu filia incarnatus, humanum genus, quad op precetame ceicherat, at ment aternae trodemontum firera, ad gratiam of fivium reclarus, atque fiquitaturus effer. Eli antem a ocrio 179 dil, quad afendera, figuificat, derivaturi es quad innounum genus per sipi filiam ad fiquyemum pradum afenderum furrir. (Lib. VII. csp. XII.) (b) Ron ultra vezelitura mune suma d'ema fiq appellaborit direbam, quite parem multarum gratium canfitui ir, fatiamque re creftere ochementifime, or pomor in la gratiba, retigna ex e crestiture, Gen. XVII. c. 6.

II. Due sono in questa disputa le opinioni: vuol la prima, ch' ignoti sieno i veri, e per così chiamarli, primitivi nomi di sì felici Genitori: vuol l'altra, ch' i nomi che ad essi si attribuiscono, sie-

no que', che vivendo ottenevano.

Ill. Ecco gli argomenti, a i quali fi affida la prima (entenza. I. Non fi deducono tai nomi, ne dai Vangelo, ne fa un' antica probabile tradizione: poiché probabile tradizione non fi può chimare quella, che wien, fomminilitata da gli apocrifi, ne in quella forte di quella juntioni antica de cini quella, quale comincia da effi apocrifi, o pure da S. Epifanio, che ficcome (uol fare, fi farà abbandonato alla fallace autorità degli apocrifi. Non vi effendo adunque in questo argomento ne una probabile, ne un' antica tradizione, te' la Chica ricorio alle conghereture (fe vogliamo così-chimarte), e attribul a SS. Genitori di Maria nomi miffici, in dicativi della loro eccellenza, e de loro preg; e (ono appanto quelli del quali favellimo, Gionchim, e de Anna.

1V. Il écondo argomeno fi tonda full'autorité di que' Dottori, i quali elpatellamente atterictiono, che ignoritimi fono i nomi di ti elimii Genitori, ficchè è fuperfluo il ricercarli. S. Pier, Damiano è fuor di dubbio di tal parere; poichè fra le quellioni , ch' egli reputa inutili, novera quella, di cui ora trattiamo, vale a dire la ricerca de nomi de Gentori di Maria Vergine (b). Imitane S. Pier Damiano il Goppor ferittori di fonmo pregio (c) e a termo.

pi no-

<sup>(</sup>a) Nequaquam, inquit, Jasob appellibitur nomen tuum, fed Ifrael, quoniam fi contra Deum, forții fuifii, quatto magia contra bomines pravalebis? Gen. XXXII.

<sup>(5)</sup> Così egli fetive nell' omilia Ili. della Natività di Matia Pergine «. De Nativitata Matia Pergine «. De Nativitata Matia Pergine »; Nonantili sance, dam plus faperte, quam apprete a fiperte, gellime, quiu pater, veti qua mater B. Matia fipertit, findio fiu-perflua carivitati i quazivanta. Sel adaptui telelu uniti instiliter querit, quel Evangelifita narrare fiperfluam, davrit, Si enim buie notitie netitietam insific caponiettes, negaciquam miditi hidricus tenne neeffatium fittatio prateires. Scienkum vero oft, bue esfe marem Stripevibus Sacri elaquit, ut ficat judant fenper fifter qui obsit; fie claim refere deligicatus, quad fier non postfe.

<sup>(</sup>c) De S. Josebim commentar . Hiftor. S. 1. Ureinigne Ceclefia Carrum Jachtimum, & Annam eelebrantium concors credultus (art, au se nomigibus non admodam antie dubitemut, werane fint, an folun accepta ex quadam

pi nostri il Serry Teologo tuor di dubbio asiai celebre (a), e Mon-

fignor Arcivescovo Falconio (b):

V. Il terzo argomento comprende que' detti de' Padri, i quali elpresamente integnano, che i nomi di Gioachimo, e di Anna, che fi attribuiscono a i Genitori di Maria Santiffima, sono fimbolici, e mijisci: e le vogliamo così chiamarli applicati e de dateati, e lontanissimi da i primitivi. Di tal'opinione è palelemente Fulberto Scrittore rinomatissimo del secolo XII., o se , fi vuole del XIII., il quale così lalciò scritto. Huius (Mariæ) namque pater, O. mater carnales fuiffe feruntur Joachim, O Anna, que bene sibi de nominis interpretatione competunt : JOACHIM quippe, praparatio Domini dicitur, ANNA vero gratia Dei interpretatur. In borum duorum nominum interpretatione quid innuitur, nift gratia, quam fimul adepti funt? Uli namque poterit effe gratia nifi ubi famulatur praparatio consciencia? Es ubi locum babebis praparatio operationis, nisi ubt anse præcesseris Dei largita gratia? Sic ergo in unum due compacte gratie, disponente Dei nutu proferunt ex se gratiam non parvam profuturam valde cunclis bominibus (c).

VI. Il quarto argomento vien formato dagl'infegnamenti di que' celebri autori, chi deprellamente negano, che Ginachimo, ed Anna fustero i veri, e propri nomi de Genitori di Maria, Qual più infigne, e più dotto Sertitore di Agollino? e pur egli infegna, che il Padte di Maria Vergine non il dee chiamare Ginachimo, come piaceva a Faulto Manicheo di chiamarlo, Esco le parole di S.

on.

(a) Exerci . XVIII n 4. Unbis in primis incertaque funt, que vulgo ferun-

no annumi dice entur parentes Firgines. 76) Stem. III. nella Nattità della Vergine in Nativitate Firginis pag- 139nell' edizione ad Villiere, ma le parole che allegaramo, correspondone

alla pag. 142.

eymalogia, borrace caprenenie; que Josebin, preprieto D. violi, anna, Crittà laterocetti, que de pod Boliveron Generafine Bojicomo in fine more tuye: Nat-lem Virguits, Etenim, ne dadis oposfin filei fine consta, que de seroya en de G-sel Patres ex finero quadra de cru Virguits libilos ficebo va diazdificho proprena adferirse attigeran ; que Selencus impelhor fubjojus Ewazgifich Matrieli nomine el menitius C.

tar mina Geniterum Oriona Virgini Joschimit, & Anna.

(b) da gabata Gaponiants Commerata, in dien XXV. Julit. Anna., Avia.

D.mini N. diri felia Copilia Ifennedum carnom, fuit ex triba Levi, filia Mathan Scardit Ce. Verm in rota fine Genedalita, Coccadita, Coccaditan Ce.

Novim to nan, antiquiffina latet fabala, ex nonunturum festentia, De its nammar, Sanda Del Ecetha, bolienum inbit cognovit certi Joschimi, Coccadino nonina Striptura, Coccadino differential control processing differential control processing differential control processing differential control processing view of the appopita effe ajunt, m. sanonomia dice entre paresta Virtina.

Agostino. Quod de generatione Maria Faustus posuit (a), quod patrem babuerit Levi Sacerdotem quendam nomine Joachim, quia canonicum non est, non me constringis. Al che però poscia aggiunse: Sed esiam fi boc crederem, ipfum posius Joachim dicerem aliquo modo ad David Sanguinem persinere. O aliquo modo ex tribu sude.

in tribum Levi fuiffe adoptatum.

VII. Il quinto argomento viene somministrato dagli avvisi di que' Dottori, i quali attestano, che Cleofe era il nome del padre di Maria, e ne adducono in prova il Vangelo di S. Gioanni. ( Cap. XIX. v. 25. ) Seabant juxta Crucem Jefu mater ejus, O foror matris jus Maria Cleopha. Sulle quali parole scrive Echio famosiffimo Teologo (b); Ecce quod Maria fororem babuit; ma quale, le non quella ftella, che aveva per comun padre e Cleofe, così chiamata lecondo l'uso degli Ebrei, dal nome del padre, Maria di Cleose?

VIII. Di tal opinione è, o almeno a tal opinione favorifce S. Girolamo, allorchè nel libro contra Elvidio ( cap. 7. nell' edizione Veronele n. 13. ) così laferò feritto. Soror Maria mairis Domini, quam Mariam Cleophæ Joannes Evangelista cognominat, sive a pasre O'c. : vale a dire: Sorella di Maria madre del Signore, la quale dall' Evangelista vien chiamata Maria di Cleofe, o fia dal padre O'c.

1X. Sembra aderirvi S. Pier Crifologo, rivolgendo nel fermone 48. tai parole a i Giudei nemici della Virginità di Maria: Judae, quos dicis fratres, & forores Christi, Cleophe fororis Maria filis funt, non Marie. Aggiunge il celebre P. Serry e Teodoreto nel capo. I. della lettera di S. Paolo a i Galati, e Beda nel capo III. di S. Marco. Vi ader oltre il Possevino citato dal P. Serry, certamente Maldonato Teologo, & interprete esimio. Eccone i suoi avvifi: (Matt. XII. 46.) Vera jententia eft, quam Hieronymus validissime probavit, fratres Christi, consobrinos, O' cognatos ejus appellari, quales erant Jacobus Minor , Joje , Judas , O' Simon , ut explicatur . Filios fuife Sororis Maria Virginis, qua O spfa, Maria vocabatur, Jacobum quidem O' fofe constat . Nam Mariam Cleopha filiam , Alphai autem uxo-

vem Ioannes vocat fororem matris Domini.

X. Ma non solamente vi aderl, ma la corroborò coll' autorità di S. Girolamo, il gran Tillemont, nobilissimo istorico, e Critico, si può dire, senza pari, ed eziandio ne dedusse, che il padre di Maria Vergine era di nome Cleofe, e conseguentemente non chiamavasi Gioachino. S. Jean, donne pour four d la Vierge une autre Marie, qu' il surnomme de Cleophas, parce que c' esoit, die S. Jerome, le nom de son pere, on de sa famille, ou pour quelque autre raison, que

(a) lib. XXIII. contr. Faul. Manich, cap. 9: (b) Nell' Omilia di S. Anna .

qui ne nous est pos connue. Ainsi ce Pere parojit n' avoir point stoiture de difficielle 2 croire, que le pere de la pièrage 3 appellois Cleophas. (Nota o sia Annoiaz. Ili. sulla vita di Maria Verginappa, 459. To., I Store Ecclet.) Le quali parole si rivolgono in nostra volgar lingua a questo modo. S. Giommi vuol. che Maria avuese un' altra Sorella ciamana Maria Ceole, o sia di Ceole; soico de come dice S. Giodamo, sal era il nome di suo padre, o se si vuole della sua famplia: to pere altra cagnona a nei guora a. E da. ciò chiramente si comprende, che cosesso Storere pom era alieno del credere, coi il padre di Maria sossi nomanas Cleote. Ciì ul padre di Maria sossi nomanas Cleote.

XI. Chiudefi questo capo coll' autorità del Martirologio Romano, in cui a è nove di Aprile vien polta Maria Cleofe coll' elogio di effere forella di Maria Santistima: In Judan S. Maria Cleophe, Sororis Sautistima: Del Genericis Maria. Avoyano dunque ambidue

uno stillo padre; ed era Cleofe.

#### CAPO IL

Si adduceno gli argomenti di que' ch' affermano, ch' i Genitori di Maria, furono chiamati, allorche vivevano, Gioachimo, ed Anna.

J. M ano perciò fi rimesono dalli loro opisione que', che fi danno a credere, ch' i Gratiori di Maria Santifima foliero, allorchè vivevano, neminati Gioachimo, ed Anna, Atteflane elli toflo, che confeitare i debbono apectifi il libro della Nativuta di Maria Vergine (de Nativirate Maria Vergini), ed altri a ha fimili i ma non i pud o ameno, foggiungon pofici, di non confeitare, che fieno antichi, e che i debbono avere in qualche conto, allorche nuila acconanno di quegli errodi, onde erano inferti i loro autori : eper ciò i l'addi ne hanno forente inferita ne' loro feritti qualche porzinone, in tal guila approvandoli. Tal è l'opinione di motti valenti Uritici (a), alla quale femora aderire l'opinione di motti valenti Uritici (a), alla quale femora aderire l'opinione di motti valenti Uritici (a), alla quale femora aderire l'opinione di motti valenti Uritici (a), alla quale femora aderire l'opinione.

<sup>(</sup>d) Mezgek, de Delitatione sibb asira annot. 247 pag. 236. Beangelium infanise, esther in primerik Beschija, in god nietr endame kod troc Tegem mar reperias ed aktri ancore e tiz gli altri il Calmer, che ben tollo tisetireno, citandone il diazonito e nella distituzione spora. 5. Giuspep ar i 2. Non rifguerdo all'autorità di estese Opera, ma all'antibità loro, e al kessimonio, che rendon dell'antie, e ricerona redizione. 2 Non autoria satum moror comm aprium, sed utussizatum, C' veserit recepta ettadisingia upsimonioni.

erudito Cupero: (a) Eruditus Preful (cost fidei a di S. Fulberto)
vult indicare, nifi fallor, multa dubia esfe fidei, que quidam Pares
de ostu Virginis, ex bis infectis monumentis resulevunt, quamvusea
omnia reixicenda non sint, cum manifesta salitatis convinci nov...

poffine. Il Tillemont fi addurra pofcia.

pogna, it illimone it adoura poteia.

Il. Ora egil è certifitmo, che gli apoteifi ci additano per Genitori di Maria, Gisaccimo, ed Anna. Cominciamo dal libro comunemea et initiolato de Narviurate (o pure de Orru) Marie. In tal guifa comincia il libro: Beata, Or gloriofa femper Virgo Maria de finere regia, Or familia Devud oriunda, en Civutate N. Zavech niare, Hierofelymis in templo Domini nutrita fuita. Pater ejus Jostom, mater vere Anna dichotur. E poteia (28.3), bachosi sito abviam Annam uxorem fuam, e di bel nuovo (n.4.) Dennde apparuit Anne uxori eius dicens: Ne timeas dima Ore.

III. Il falfo Vangelo di Jacopo codi parimente comincia (b). In bifloriis disodecim tribuum il frael tras Joachim dives valde (c). Contriflaus itaque Joachim vobementer mon fuir visius usori (d). Es dixis

Anna: recede a me .. Et triftata eft Anna valde .

IV. Ora l'autorità di corelli libri conosciputi ben per apocrifi (empora più ne quello argomente di cal pelle all' feffino Critico Tillemont, che vien creduto d'avegla abbracciata. J'aimerois mieux (dice egli pag. 400.) dire, que ces imposfeure ejlens affec amerien pour aver fetules veriuables nons du pere, O de la mere de la Same Verge, ilibretà ordinente d'ilin à a en on pas imposent de fasse, n'a dann pere, ilibretà avec que monte de la sance.

de roison de le faire; ne percio lo biafima il Fabricio (e).

V. Coerentemente a questi insegnamenti il Calmer ci avverte, che non sono in questa parte da disprezzare gli antichi apocrifi, a i qua-

VI. Che

(b) n. 1. pag. 66. dell' edizione del Fabricio in Amburgo 1719.

(c) pig. 69. (U n. 2. pig. 71.

(c) Annetizioni, o lien note al pioto - Vangelo di S. Jacopo al n. 1. pag. 67. Tillemontini tamén T. L. Memor, ad H. E. pag. 166, non male notet assett propripharum fabularum ita failfe antiquos, un vera momina scire potenti

tuerint, nec neceffe illis fuerit nova confingere.

li ancora affitte la tradizione della Chiefa (f).

<sup>(</sup>f), Ama mater St. Pizzinit & Uzer S Josehim, Ambo bec nominais Bripturit Cannicit Nevi Teliamenti mampam eccarrant, Izzanira vera in verțeiții mit Scriptis, qua litet ardivitatem non obtineast, maxime în Ecclefa Octi-dertali, vonerativome tame menestur. Eden and Patris eccepturus, memo tota pro bițe nominibus eft Ecclefa traditis, qua Jacohim, O' Anna publice vo boarst coneffiți quamquam une ca amnic adoptaverit, qua Scripture quităm meliori eșio, quâm fâte, de illorum zefti commenti fuerant. Diz. Ist. 118, 1210 con dere su presentati per ant.

VI. Che di fatti tal' opinione fia affistita dalla tradizione Eccletiaflica, lo dimoftra la moltitudine di que' Padri, e di quegli Scrittori Ecclesiaftici, i quali espressamente, e fenza alcuna esitazione, o dubbiezza chiamano Gioachimo, ed Anna i Santi Genitori di Maria; e ciò palesemente lo dichiara il Cupero. (a). Non est opus ( dicendo ) bic longos Sanctorum Patrum Sormanes de bac re transcribere, qui passim in Operibus corum occurrunt, vel apud Combefisium in Bibliosbeca Concionatoria, facile inveniri possunt . Con tutto ciò, perchè comumente si brama, ch' alcune espresse teflimonianze si noverino, io alcune ne addurro. E primieramente allego S, Epifanio fcristore non men antico che pio, e sovente lodato da S. Girolamo. In tal guifa egli fecondo la traduzione del Petavio si esprime (b): Nam fi ne Angelos quidem adorari permiteit, quanto minus id Anna Filia eribui concesserie, quam illi e Joacimo Dei bonitas indulfis, quam precibus, omnique animi fludio, ac contentione parens uterque promeruis? Ita tamen ut non aliam, quam caseri morsales nascendi conditionem babuerit ; sed ue illi e virili fatu, ac matris utero prodierie. Quamvis autem ex Maria bifloria, ac traditione illud babeatur : Joacimo vius Patri divinieus boc in deserto nunciatum suife: Uxor tua concepit: non isa samen accipiendum eft, quafi boc citra nuprialem confociationem, ac vivilem fatum acciderit, Verum quod fusurum erat, miffus a Deo significavis Angelus, ne qua dubitatio fores propter illud, quod revera in lucem editum, O a Deo constitutum, at justo viro nasum fueras.

VII. Vien feguito scieflo pregievolifilmo Seritore da un altro di nome parimette Epifanio, inferiore benni al precedente di età, d' enudizione, a di merito, ma non perciò tale, che debbali avere a vile; ficchè fe ne prevale estivolta la Chiefa e nel Martirologio (c) e and Deviatro Romano; e di edio pure fi prevalgono altri Broviari, Egli nelli Orazione, che è intilolata delle iodi di Maria Vengine (de landitus Pregimi) e fiprefilamente e replicatamente.

(b) Alf Brefis vo. ch' ern de Collividiani S. (.)
(c) Nel I. di Maggio. In Exyros S. Jeremia Propheta, qui a populo Iaplătbus obstrus, apat Apphan occubirit ibique fepultus cht; ad cujus fepulturum Fidelei (as refert S. Epiphanius ) fupplicare configurant, indeuse fumpuo palarese affiam morphus medesarus (Ora egil e lintuilibile, che ficita quell' Epilanilo, il quale compose il libro della wisa, e morte de Profeti (a) capo B. ) e petrol (a) pareca di vari Jonaia dout) quell' Epilanico, che qui finale profesio de profes

adduce .

<sup>(</sup>a) Nell' Opera Bollandiana die XXVI. Jul. Comment. hift. S. I. n. 12.

10 PITA DE SS, GIO ACHINO, ED ANN 4, infegna, the Genitori of M.ria fi nominavano Gioachimo, ed Amna. Eccovè le parole di Epifanio fecondo la traduzione del Petavio, dalla quale traduzione son è molto differente quella, di cui sì ferve il Breviario Romano. De radice Jeffe orius effequano, or de siriu regis Davighi Santa Vingo, Jantia, inquano, or Janticum vivonum filaz, cujus parentes lucurul Joatum, or Mana; qui quidem in vuta fua Deo placuerum; asque estim frue film cipinodi germinarum; Santiam Vinginem Mariam, templum, fimul, Or mattem Deis, Joacim porro, Anna, Or Maria, bi tes Trimitati pladmi factificium laudis offerebam. Joacim cum interpretamu praparatio Domini, co quod ex illo praparation fit templum Domini, neope Vingo. Anna ruifum fimiliter gratta interpretatur, propteres

figuidem peccharus in monte, Or. Anna in borto fuo.
VIII. In qual fectolo viveft quello Scrittore, che da Leone Allatio
vien chiamato Enfazio Antiochemo, è affai incerto: è però certiffimo, ch' è antico, e che prefla fede al libro aportifo, il quale viene initiolato Proto-Vangelo di S. Jacopo in quella parre,
che rifiguarda i nomi di S. Gioschimo, e di S. Anna attribuiti a i.
Genitori di Maria Vergine. Per ora ometto il reftimonio di coretto
Sérittore, poichè lo riterirò, allor quando favellerò della condizio-

quod Joacim, & Anna gratiam acceperunt, ut accedentibus precibus talem fructum germinarent. Sanctam Vivginem a tepti. Joacim

ne di S. Gioschimo.

IX. Ne pur polliamo determinare il tempo, nel quale fu fice la Cromica Polyande, che fu pubblicata dal celebre Ducange, ed inferita nella ferre degli Seritori della Storia Bizantina. La prima parte di cotefia Concica, a giudicio del lodato Ducange, fu composta, mentre reggevali l'impero da Cofianto. Ma egli è indubitato, che non fi fiende oltet l'impero di Eracito; dal che n'i inferirono uomini pre-fiantifimi, che fu retminata di feriverfi fasta l'impero di ello Pofismo danque ragionevolmente allegaria, a ancorche fi concedelle, che la prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira dadici composibilità del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira dadici composibilità del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira dadici montre del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira dadici con di prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira da con contra del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira da contra del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira da contra del prima pare folie flata con qualche aggiunna accreficira da contra del prima pare folie del ferra del ferra del frenza del Propie del ferra del forma del Propie del ferra del forma del Propie del ferra del

X. Sul principio del VII. fecolo resse S. Modesso la Chiesa di Gerofolima. Tre Omilie da ello composte vengono citate da Fozio, il quale ce ne da eziandio un' estratto. L' ultima di esta, o sia la terza trascritta da un codice di S. Germano su tradotta, e possia pub-

(a) Olymp, 190, pag. 155, ediz. Ven. Indistione XV. Domitio, & Aenobardo Coff His Confulius Menfis Septembris VIII., feria II., indist. XV. nata ejt Domina nofera Dei Genivric xx Josefin, & Anna blicata dall' eruditifimo, ed ottimo Prelato Michel-angelo Giacomelli. Vien in effa efpretimente Maria riconofeitra per figliuoladi Gioachimo, poiche con effa fi congratula il Santo Velcovo con tai detti. Vi faluto (Maria ) figliuola di Gioachimo, e Madre di Die. Auto Gachum filia Comera Dei, apin condidito maria. 9, X. pa.41.

XI. Saa Giaanni Damaleeno è dello ftello parere: poichè nell' Opera della fede Ornododa: (de fide Ornododa) ciè le più le celebre fra le composse della fede Ornododa). (de fide Ornododa) ciè le più selebre fra le composse della fianto Dottore (1V. esp. XV. ma nell' edizione del P. le Quien, della cui interpretazione mi servo, XIV.) così serive. Joachim ergo settifimam ilam, T jummis saudibus diguam muirem, Annam martimonio six constavit. Ferum quemadonadum prisca illa Anna, cum settificas mabo laboranes, faste-voto, per promissionem Samuelem genut, sodemmodo bac etsum per observationem T promissionem Des Genitrecem a Deo accepti, su me in boc quoque. Ciupiam ex illustrias marronis cederet. Itaque gratia (nam boc sonat dana uncabulum) Domissione pari (ad orno Maria nomine fie gnissicativa, que vuet omnis crestavie Domina fasta est, cum Creatoris mater estisi ).

XII. Lo flesso ci viene integnato dall' Autore delle orazioni nel giorno della nascita di Maria Vergene, o sia egli il Damasceno, o sia qualunque altro nascoso sotto il nome del Damasceno, posiche nel numero a della prima di elle (a) così lascio scritto, Quoniami isaque siturum erat, sut Dei genitre Vingo ex Anna nascetture, nature, gratic germen antevertere non ande est..... O par beatum foachim, Or Annal Volvis comus ceature obbritale git.

XIII. A i precedenti Scrittori si aggiunga Cedreno, poichò se l'autorità di Cedreno non ha gran pelo, allorchè ella è sola, non dessi però aver a vile, allorche è unita alla testimonianza d'altri molti, e quelli ragguardevoli Scrittori. Qal non riserico i detti di Cedre-

no, poiche in avvenire li riferiro.

XIV. So benissmo, che quell' l'poolite, che vien citato qual antichissmo an Nicesforo (I. Hist. Ecc. Lap. 3, non è di quell' antichist ch' ei ripurò, e che probabilmente viste nel secolo XI. (Si
vegga ciò che ne insegna il Fabricio nell' appendice a S. Ipopilto
Martire ). Con tuttociò merita d' esse qui riferito, qual tessimonio adattatissmo a convasidare la tradizione, di cui savelliamo,
poichè palesemente attesta, che la madre di Maria Santissma eradi nome Anna: Saquidem tres sure sorress Berblemice. ... fisie
Marban Sacerdoris, O Maria conjugit virs ... Prime Maria, scunde
B 2

<sup>(</sup>a) pag. 842. del Tomo II dell' ed zione Veneta delle Opere del Damaigeno ad imitazione della Parigina del Patre le Quien.

Soba tertia Anna nomen erat ... Nupfit postremo O tertia Anna in. serra Galilaa . O prosulis Mariam Dei Genitricem , ex qua nobis or-

sus est Christus ipla vericas.

XV. Ma affinche non mi fi obbjetti, ch' io non adduco altri Scrittori che Greci , eccovene un Latino . Anaftafio Bibliotecario delcrivendo gli ornamenti facri, di cui Leone Ill arrichite aveva nonpoche Chiefe, novera ancora una vefte, nella quale vi era espressa la Storia de' SS. Gioachimo, ed Anna; vale a dire qualche porzione della vita de' Santiffimi Genitori di Maria, e probabilmente la vifita loro fatta dall' Angelo, coll' afficurarli che il Signore avrebbe loro concessa la bramata prole, anzi prole tale, che nè ugual per lo passato era nata, ne per l'avvenire nascerebbe. (a)

XVI. Strabone di Fulda, e Aimone d' Alberstat vengono a favore della comune fentenza addotti da Monfignore Bafile (b) il quale vi aggiunge l'autore delle Annotazioni full' Epistole di S. Paolo, il quale autore è da alcuni creduto essere Ugone da S. Vittore. Possiamo noi aggiungervi tutti i Breviari, Martirologi, Messali, Calendari, ed altri libri Ecclefiastici della Chiefa si Greca, che Latina, che con mirabil confenio chiamano Gioachimo il Padre, ed Anna la Madre di Maria Vergine. Tal consenso si dee certamente avere in pregio, poiche fembra impossibile, che convenisiero tutti affatto gli Scrittori, e tutte le Chiese ad unanimamente chiamarli con tali nomi, se gli avetiero riputati mistici, o allegorici, quando servendost delle allegorie, o de' fensi mistici potevano in mille altre guile chiamarli : e di fatti di tal valore giudicò tal confenso il Montacuto, o sia Montacutio Scrittore Anglicano, ed avverso alla Chiesa Romana, che reputò una temerità l'opporvisi, ed un' impudenza il riprenderlo. (c)

CA-

(b) Nel libro feritto contra le differtazioni del P. Serry : ( Adversus exercitationes P. Serry J Differ. II. n. 29, pag. 86.

(c) Apparat. Vill. n. 34. Bratiffimam certe Virginem parentibus editam Joseim. & Anna vetufta eft , & recepta Ecclefia traditio . Hait reprgnare temerarium eft , ablatrare impudentia .

<sup>(</sup>a) Idem autem Santliffimus Projul fecit in Bafilica Beata Mar'a ad Prafepe vefrem albam cryfoclabam babentem bijtoriam fancte refurredionis . Sed & aliam veftem in orbiculis cryfoclabis babentem biftorias Annunciationis, & Sanctorum Joachim, C' Anna . (Anaft, h.ft. pontit. in Leone Ill. pag. 127, edit, Paril. 68. Venetæ. )

Si sciolgono gli argomenti addotti a savore della prima sentenza: nel Capo I.

A poiche nulla più forse giova per iftabilire l'opinione po-M canzi proposta, che il dimostrare quanto agevolmente fi sciolgano gli argomenti, a i quali s'affidano alcuni Critici troppo, a mio credere, rigorofi, perciò fa di mettieri intraprenderne la foluzione; il che ben tofto adempio, feguendo l'ordine, con cui furono proposti nel primo capo. Il primo o fia il filenzio del Vangelo intorno a tai nomi in due guifa fi evita. Concedono alcuni, che nessuna menzione o sia di Gioachimo, o sia d'Anna si fa nel Vangelo, ma non concedono perciò, che i nomi de' Genitori di Maria non fieno que', che communemente ad effi fi attribuiscono. Ciò, dicono esti, che non insegna il Vangelo, ci viene inlegnato dalla antica, e coftante tradizione : del che nel precedente capo fi è favellato abbastanza : e a questa soluzione fi attengono quelli, i quali vogliono, che la genealogia del Salvatore descritta da San Luca nel Capo III. appartenga a Giuseppe non meno che quella, la quale è descritta nel Capo primo di S. Matteo . Ma que', cui piace che la Genealogia di Gesù Crifto descritta da S. Luca risguardi la Vergine, e i fuoi maggiori, confessano, che Anna in nissuna guifa vi è mentovata: il che non è meraviglia, poiche di neffuna. donna in tal genealogia fi fa menzione, ma non vogliono in effa ommello S. Joachimo, che fi denota a lor parere col nome d' Heli: ficche spieg no il versetto 23. e seguente del capo III. di S. Luca . Jefus ... ut putab intur filius Jojepb, qui fuit Heli: qui fuit Mathat, qui fure Levi in questa guisa = Geste, il quale credevasi figliuolo di Giujeppe, provenne ( o fia discese da Eli (Heli), il qual Eli discese da Marbat, e Marbat da Levi : il che allo ftello modo fi dica di tutti gli ascendenti ivi mentovati: non già perchè Gesu provenisse immediaramente da Eli ( o sia Heli ), ma perchè proveniva da Maria figliuola d' Eli, del quale Eli era Gesù nipote. Tal foluzione è propotta da vaientuomini, e primieramente dal Galatino (a), indi per quanto n'infegna Monfignore Bafile.

Departer Congli

<sup>(</sup>a) l.b. VII. cop. X.l. Ex qu-bus amnibus plane colligitur, gloriofam Vinginem Mariam nostri Salvastoris matrem en tribu Inda, & rezia. Davidis prijapia exirisse; aque per lineam reslam Nathan still. David, quam Lucas optima, assertie, positisse, si quit autum contra id. quod diximus, obiletati es quad

ile (adverf. exercitat. P. Serry differt. II. num. feu \$, 37, 38. 39.) dal Bullingero, dal Brentio, dal Voffio, dal Montacutio fra i Protestanti, el numero de quali colloca eztando Erafmo, il quale per altro non fi altontanò mai dalla communione della Chiefa Romana, benché fosfe fovente pùi libro del dovere nelle fue opinioni, e cen-fure:) e fra i Cattolici dal Cano, dal Maldonato, Suarez, Tirino, Cornelio a Lopide: ne tal opinione è rigettata da Natale Alellandro. Si veggano, e fi riciontrino i tetti, che cotefo ragguardevo-le Prelato allega, che io nel prefente libro non mi veggo in obbligo di far ciò.

II. Per altro, se non piaceste al Lettore no la prima, no la seconda soluzione, dica quel che insegnaio molti uomini accreditatissimi e che S. Gioachimo fosse bimomio, ed egualmente si chiamatte Gioacimo, (o sia Gioachimo, de Gioachimo, de Brit ed amo di quetti nomi ci vince insegnato dal Santo Vangelo (Luc. III. 32.), l'altro dalla tradizione. Ed era erramente frequente costame, che gili Orientali, ed espretiamente i Giodei aveditro più d'un nome. Così per non dipartirmi del nuovo testamento Pietro fi dice anche Smone, o sia Simeone, ela. Tommado eziandio Didimo (b) Giuda, Tuddeo, (c) e così d'altri: ondumon è meravigila, che lo festio avveniste a S. Gioachimo Padre di Maria Vergine: e dalla prova dedotta dal filenzio del Vangelo si dette abbalanza.

III. E

in feite einstem genebogie mille de Canito Jeboickim infins Verginis patre siat mentie, Dies insim Eli fulle sebenderit qui dessenden primus in ordice ponition. Nom aput Frest sebendem, Eli, or Elizabim biem finat su s'essible mille. Mant su s'essible mille ponition. Nom aput fore s'essible mille se estimate se la constitue de la co

<sup>(</sup>a) March IV, 18, X, 2, XVI 16, Marc III, 16, XIV, 37, Luc. V, 8, VI, 14, IX, 20, &c. (b) Jo XI 16, XX, 24, XXI 2,

<sup>(</sup>c) Marc, Vl. 3. ( Et Thaideus, qui & Judas Jacobi appellatur in Ewangelio ) Breviar. Rom. & Ibaddaus, qui & Judas dititur ( Mattytol. Rom. )

IH. E qui piacemi e in conterma di tal risposta, e in contrasegno di fomma ftima all' autore, qui riferire, ed approvare ciò che a mio propolito infegna il celebre Padre Niccolai. (a) Egli ( Eliacimo sommo Sicerdote, del qual favella il libro di Giuditta ) era chiamato Eliacimo e anche Gioachime, come Eliacimo e Gicachimo chiamato era il figliuolo del Re Giofia; e siccome acconciamente congettura il Sanzio: di due nomi, per maggior brevità e per miglior fuono, le ne faceva un jolo, come da noi fi fa, quando diciamo Gianpietro, Gianfrancesco, Piermaria, e fimili. Alla peffa maniera chiamandofi questo Pontefice per due noms Heli, e Joacim, gle Elves congiuneamente diceano Eliacim. Con questa congestura fondata sepra altri esempi della Scrittura si scioglie uno de' nodi, che s' incontrane nella gene alogsa de Gesucristo. S. Luca, secondo uno de' più ricevusi sistemi chama il Padre della B. Vergine Eli, non Gioachimo, come per tradizione comunemente è appellato. Dicasi, che egli era per tutti due i numi chiamato, lepararamente Eli, e Gioachimo, e congiuntamente Eliacimo. Che poi l' plo degli Orientali fosse d' esser chiamati con due nomi, fe ne adducono altri esempi in attestazione Santo Stefa. o ( Acto, VII. 16. ) chiama Emor figliuolo di Sichem colui che nella Genefi XXV. n. g. chiamafi Ephron figliolo di Seor. Al quale pallo però procurano non pochi interpreti di dare altre spiegazioni : fieche non le ne può dedurre le non un argomento probabile, non eid un manifesto e convincente. Per altro non mancano elempli di tal costume : e per omettere gli altri, S. Girolamo nelle quiflion: Ebraiche nella Genefi ei avverte, che gli Ebrei del fuo tempo giudicavano, che Balaam famolo indovino ( Vedi il libro de' Numeri XXII. 5., foste lo stesto ch' Eliu figliolo di Barachel uno degli amici di Giobbe, del quale si faveila nel Cipo XXXII. 2. 4. il nome del quale nulla ha di comune con quello di Balsam figliuolo di Beor.

1V. Che la tradizione, alla quale fi attengono que che vopiliono primitivi i nomi di Gioschimo, e di Anna attribuità a i Geniciori di Maria Vergine laperi nell' antichità S. Epitanio fi è provato ballantemente nel Capo II., ne la di endiciri i rippitere il già detto. Ne reputo inperfitta rai riperera da civi le non aitro fi ritrae la cura, chi ebbe il Cend di Lar imporre a Genitori di Maria un nome ad effi, dettato, ficche di loro pure fi polla direciò che di S. Gros Battifia Ierifie S. Ambrogio: ciò chi in meriti del Santi preveduri dal Ciclo, e il impiego a lor definiato ortengono, chi ad effi s'imponga un nome conveniente alla loro dignata, ed eccellenza e da Santiffini Genitori di Maria fi adatta.

now in by Google

<sup>(</sup>a) Gindista diff. VI. pag. 332, edis, da Firenze 1765.

ciò che di S. Gio: Battifla pronunciò S. Ambrogio ( L. II. Commem. in S. Luca n. 3,1.) Non nos ci nomen imponimus, qui jum a Deo momen accepit. Haber vocabulum fuum quod agneumus, non quod elegimus. Habers bec merit s Santèreum, ut a Deo nomen accipiant. Sie Jacob, Jirael dicitur, gina Deum voitis. Si ritrea anora da tal ricerca, che fe non è certo, egli è almeno probabilifiumo, ch' i veri, e per cond dilli primiries momi de SS. Genitori di Maria. Vergine, furono Gioachimo, & Anna, poichè non fi farebbero cod concordemente unite le Chiefe tutte, gli Storici tutti, i SS. Padri, e i Teologi a chiamatti Gioachino, ed Anna; ma volendo ognuno fpiegare a fuo talento il loro pregio, avrebbero inventate molt' altre et timologie. e confeguentemente molti altri nomi, con cui

spiegarlo. Ed ecco affatto sciolto il secondo argomento. V. Ma fa di mestieri sciogliere il terzo, vale a dire quel che viene (a giudizio de' fautori della contraria opinione ) fomminifirato da que' Padri, che infegnano, che i nomi, de' quali favelliamo, fieno adattati, e poiche adducono la testimonianza di Fulberto, diligentemente esaminiamo i detti di cotesto S. Padre. Null' altro egli dice, se non che si adattano tai nomi a' SS. Genitori di Maria Vergine, poiche nell' uno, e nell' altro di effi.si verifica ciò che denotano questi noni; ed in Anna rifiedette molta grazia, e S. Gioachimo colle sue virtà si preparò a ricevere quella divina beneficenza, che gli volle conferire il Signore, col tarlo Genitore di Maria, In borum duorum nominum interpretatione quid innuitur? Oc. Ma lo fteffo dicono i Santi Padri intorno a i nomi di Gesù, di Maria, di S. Giovanni, di Abrammo, di Giacobbe, e di altri, i cui nomi furono prescritti dal Cielo; cioè ch' ad elli si adatta l' etimologia, e spiegazione, o sia indicazione di tai nomi : nè perciò negano, che tali nomi fossero propri di quelle persone, alle quali furono imposti. Anzi Fulberto si può g'ustamente addurre in favore della fentenza comune, polche espressamente e fenza alcuna limitazione, e colla fcorta ( dice egli ) de' Santi Padri, chiama Gioachimo, & Anna i Genitori di Maria, il che non avrebbe rettamente fatto, fe non avelle creduti tai nomi, propri. Così egli nell' Orazione II. della Natività di Maria Vergine, (de Nativitate Marie Virginis) Nata est autem juxta relationem , O feripturas Sanctorum Patrum, in Civitate Nazareth, Patre nomine Joachim, ex eadem urbe oriundo, Matre vero Anna nomine oriunda ex Civitate Betbleem . . . Missus est Angelus Domini prius ad Joachim, deinde ad Annam (pag. 137. & 138.) E nell' orazione III. parimente della Natività di Maria Vergine (in oren Alma Virginis Maria) pag. 142. Hujus namque pater , O mater carnales feruntur fuiffe Joachim, & Anna, que bene fibi de nominis interpretatione competunt, con quel che fiegue, ed è ciò appunto, che fu opposto nel numero s. del Capo I., e che palesemente si spiega con ciò che pocanzi riferimmo da S. Ambrogio; Nos non ei nomen imponimus.

VI. Ma nemeno hanno molta forza le prove addotte nel quarto argomento, o per meglio dire nel quarto capo di argomenti. Altrove diffi (a), che S. Agostino, sulla cui autorità potissimamente si fondano, non riprende Fausto, perchè chiamasse il Padre di Maria Gioachimo, ma perchè lo voleva facerdote: il che farebbe fare Maria Santiffima della tribà Sacerdotale, e confeguentemente Levitica, quando egli è certissimo, ch' era della famiglia di Davide, e perciò della Tribù di Giuda. Si veda il Capo IV. Questa mia rifposta che alla fiae ed è comune, ed è verissima, la vidi con mio piacere approvata da un uomo, cui molto, e, ben a ragione, flimo: ed è il P. Alfonso Niccolai, che pocanzi allegai. Siami dunque lecito trascrivere ciò ch' egli in queste proposito inlegna: ed eccolo tofto. (b) ,, Quanto ad Agoftino, egli riprende Fausto, non perchè chiami Gioachimo Padre di Maria: ma persche dice, che fu Sacerdote della Tribù di Levi, e perciò, che Maria non fu della Tribu di Giuda, e per confeguente non delala flirpe di Davidde. Quanto al nome, Agostino non ne sa caso, non effendo quefto il punto della queftione: dice folo, che non "è nella Scrittura, colla cui fola autorità vuol ragionare con. Fausto : illud quod de generatione Marie Faustus posuit , quod patrem babuerit ex tribu Levi Sacerdotem quemdam, nomine Joachim, quia canonicum non eft, non me constringis. Che altro non folle l' intendimento d' Agostino, lo confermano S. Tommalo (c), il Baronio (d), e il Tillemont (e). Or come può dire ,il Serry, che Agostino riprende Fausto, quod Sacerdotem quempiam nomine Joachimum Maria patrem afferuiffet? La queftione era sopra la tribu, non sopra il nome. Che nel fiftema dell' accennata genealogia di Crifto fi creda Eli Padre della Vergine. non toglie ( ne il Serry prova il contrario ) , ch' egli non fi chiamaffe ancora Gioachino, effendo era gli Ebrei frequentiffimo aver due nomi. E qui ha luogo la fopraddotta congettura presa da due nomi del Pontefice Eliacimo: e di questo sentimento è il Ch.

<sup>(</sup>a) Vita Mar Sanflif. differ. VII Qu. I. Cap. II. n. 12. (b) Differta VI. fopra Giuditta pag, 134. (c) III, par, qu. 31. ar, a. ad a. in Martyrol. 20, Mar. (c) Not. I. fur la S. Vierge.

nautore dell' analifi Francele. (a) n Si vegga anche ciò che su que-

VII. Ma per aggiungere qualch' altra cofa intorno a ciò che poscia foreiunge S. Agoffino: cioè che fe fi concedeffe, ch' in qualche guifa Gioachino Padre di Maria Vergine appartenesse alla tribù Sacerdotale di Levi ; ciò farebbe flato per una qualche adozione : Sed essam fi boc evederem, ipfum posius Joachim dicerem aliquo modo ad David languinem persinere; & aliquo modo ex Juda in tribum Levi fuille ad parrem: ciò (dicono, comunemente i Teologi) dimoftra la premura di Agostino di non deviare dallo scopo principale propostofi . ficche recide ( per cost dire ) tutte le queffioni incidenti . Ma non fi vede in qual guifa fi potesse uno della tribà di Giuda essere adottato, e se vogliamo così dire, inserito nella tribu di Levi: seper avventura non folle flato un qualche rito ora ignoto per prendere in isposa un' ultima di qualche ramo, o sia linea della tribu di Levi. Ma l'avrà saputo, o almeno conghierturato S. Agostino, al quale era ben noto che i Leviti non formavano una tribù posseditrice ordi poderi e che non porevano effere partecipi delle oblazioni, e de' facrifici, ch' erano affegnati per loro mantenimento a' facerdoti, que che non erano del fangue d' Aronne, ne fervivano all' Altare que che non provenivano per naturale discendenza da Levi .

Vill Rimane l' ultimo, ed a comun parer, il più forte argomento: ed, e hi il Padre di Maria Santifima foffe Cleofe. Non eradunque Gioachimo. Per ribattere tal opinione adduce il Tillemont,
seritto fauer di dubbio di fommo grido, una fia compliettura per
verità afiai probabile sed è, che fe Maria aveffe avuto per padre Cleofe, ad edio, non a Giovanni ne faria fiata a fifidata i a cura, poiche
è intallibile che Cleofe fu fuperfiire a Geni Crifto, (c) e per tal
razione abbandona la fentenza verfo cui (dice egli) inclina. S. Girolamo; cioè chi il padre di Maria foffe Cleofe. Di fatti quel Cleofa,
di cui fi fa mezione in S. Luza X.VIV. 18, fi crede lo fteffo, che
dicel il nome a Maria di Cleofe, o per ellergli padre, o (come alarii voglinon) mazio, o figliuolo.

IX. Ma perchè (loggiungono) Maria Cicofe fi appella da S. Gioruanni Evangelifta Sorella di Maria Vergine? Er foror Maris ejus Maria

<sup>(2)</sup> Differ. V. (b. bisper, Merian, par. I. panc. I. n. 2. (c) Ner. III. for la Saint Vierge. 3 Jean donne pour four à la Vierge not antre Marie, qu'il formomnt de Cleophar, pareque c'épols, dit saint Jesone, le nom de fou perr, ou d'et fa famille, pour quelque aurre risfon, che ne nous est pas connec. Neu an moir il ferbille, che J. G. of averir pour chergé. S. Jean mujori de la contra del Contra de la Contra del Contra de la Cont

Maris Cleopha. Molte veggo euere le risposte a tale interrogazione: e tutte le descrivo, non per una vana oftentazione di erad:z one, ma affinche il Lettore vegga, che non è necessario di concedere una germana a Maria proveniente da un Padre, il quale non fi chiamasse Gioachimo . Afferma la prima, ma non le prova, che Gioschimo padre di Maria Vergine aveva due nomi uno Gioachimo, l' altro Cleofe; ficche non è meraviglia, che Maria di Cleofe, la quale era germana, o almeno forella di Padre a. Maria fi chiamaffe Maria di Cleofe, Quefta foluzione a tempi noffri è abbandonata: sì perchè da nelluno degli antichi noftri Maeffri vien propofta, s) anche perchè fembra unicamente inventata per ischiffare la proposta difficoltà, che altronde agevolmente si evita: sì anche perchè delcrive Anna madre di molti figlipoli : e a tempi nostri è assai più gradita la fentenza, la quale vuole, che Maria Vergine fosse l'unica figliuola, ch' il Cielo concedesse a Gioachimo. e ad Anna.

X. Altri dicono, che doso la morte di S. Gioachino, fi maritò Anna primieramente con Cleofe, andi con Salome, che la refero Madre di vari, figliuoli, est elpreisamente di due figliuole entrambe di
nome Moria, che fi difingatevano col nome del padre, ficchè una
dicevasi Moria di Cleofe, l'altra Moria di Salomes' le quali (fecondo questa ultima opinione, ) etano Sorelle: uterine di Maria.
Versine: Ciò pollo non è necessirio di fia Maria Vergine Madre di Gesti figliuola di Cleofe, ancorche Maria di Cleofe, e se fi
vuole, Maria di Salome, le fossero forelle, poichè l'erano bens
forelle, ma nate di padre differente. Ed ecco la seconda foluzione
da modi i Scrittori i infegnata, ed una volta affai applaudita;

XI, Vuol la terza, che Maria di Cleofe fi dicette forcila di Maria, poiche l'era par ne firettiffima d'affinità. Ed eccone il come. Si dica Cleofe fratello maggior di Giufeppe. Oc effendo morto Cleofe fenza figliuoli, fu coffretto Giufeppe dalla legge (a) a prender in moglie la cognata, o fia la moglie di Cleofe già defonto re siò affinché non rimanelle fenza figliuoli Cleofe diana morto, al quale fecondo il comando di effia legge fi dovevano attribuire i figliuoli, che nafererbbero rati dalla vedova di lui; quali perciò fa rebbero fiati figliuoli naturali di Giufeppe, ma legali di Cleofe. Ecco dunque dalla vedova di Cleofe una figliuoli di nome Maria, ma chiamata di Cleofe, perché figliuola legale di esto re configuentemente conquantifima in affinità con Maria fosfa di Giufeppe. — padre naturale di essa Maria di Cleofe; e con ciò giuslamente chiamata di Cleofe in affinità con Maria fosfa di Giufeppe. —

<sup>(</sup>a) Deuteron. XXV. 5. 6. 7.

mata da S. Gioanni Evangelifla Sorella di Maria, perchè congiuatiflima affine. Quefla fpiegazione è forfe accennara da qualche altroantico, ma certamente da Teofilato, che l'attribuife ad altri (sa' quadam dicunsi.) Le parole di Teofilato le pongo in margine. (a) Mia a' tennjo noltri quaffa foluzione non ha gran plaufo, perché fa Giuleppe marito di altre donne fuor di Maria. Si vegga la vita di S. Giuleppe, al cap. XIV.

XII. La quarta affai probabile foluzione vien proposta fra gli antichi da S. Episanio, (b) e fra i meno anticht espendistimamenre dal Belarmino, (c) il quale la chiama Semenza vera: fentenia vera especiale de Coc. Vogliono cotesti Dottori, che Maria Cleofe, o le si vuole di Cleofe folie detta da San Giovanni forella di Maria Vergine perche Cleofe e ra fratello di Giuseppe Sposo di Maria Vergine, poiche le sposi di der fratelli, si possiono chiamare fra di loro forelle, e, forse con più ragione, che due cugini si chiamano fra di loro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli. Barradio apertamente s'avossice tal si fuzione s'allo pro fratelli.

XIII. La quinta soluzione, ed esta pure assa probabile vien propostada Gianlenio Iprense, i cui Commentari nella Scrittura sono approvatissimi, e lontanissimi da ogni sospitato d'errore e perciò posti dali Mabilion nella su bibilioteca Ecclesastica. Insegna costelo Dostore, che Maria di Closse vien chiamara sorella di Maria Vergine, perchò era sorella di S. Giuseppe, conseguentemente cognata di Maria Versinese e ciò bolta, perchò i chiami sorella di lej. (e)

XIV.

<sup>(</sup>a) Al vefo 15, del Capo XIX, di S. Gicanni. El Sove Maria (piu Maria Cleope, como do autem Soror Maria sius dicittu Maria Cleope, como do sucho Soror Maria sius dicittu Maria Cleope, como plochim non habucci aliam prolem? Cleopas (put quidam dicinto) Jofeph en pia unorem dunti, di proles fratti pecerli, quarimo una de nunc commissione de la como dunti, di proles fratti pecerli, quarimo una de nunc commissione de la como dunti de la como de la com

<sup>(</sup>b) Harefi 78 n. v. (c) De forem Freit a Crife in ernae gradati ili. L. cap. VIII., Vera senencti eft, Mariam Cloopha spellatam inife foorem Vigien nis Deipate, squia Clropha frater erat S. Josephi Sponfi Viginis Matier 30, conjuges enis ducoum fraternam recté dici polluta interé feorres. Que au tione ettam Jacobus minor dickus est frater Domini, confedence vidence, quie erat fibru Cleopha frater, au driewus, Josephi Hanch iditorism érie, poit esta fibru Cleopha fratei, au driewus, Josephi Hanch iditorism érie, poit Eufebius Cedariensis in historia Ecclesiatica, & adducti fidelem auchogem Material Company auchorism auchogem Material Company april mompany Apollolorum artigit.

ed) Fo. L. comment. in concord. & Hiftor. Evang. lib. VL cap. 15, pag. 34. (c) Es Sovor matrit ejustita propter affinitatem dicta, quia Soror Joseph maniti B. Virginis, quie soror vocabator Matin Cleophe: ubi subaudiri

XIV. Ma Toinardo (e) la vuole nep affine, ma contanguines: ed eccone il come. Facciamo figliuoli di Mathat, e fratelli fra loro Gioschimo padre di Maria Santtillma, e Cleole padre di Maria detta di Cleole, e moglie di Alfco, eccovi tofto cotelle duz. Sante donne cugine, e con ciò in fignificazione alquanto ampia, ma comunisma tra gli Ebret, forelle. Altri, i quali in partelalmento tavoriscono tela foigeazione, o fia ipactio, vengono ilicriti dal Calmet, al quale mi rapporto. Avverte però il fuddetto Calmet, che quell' ultima interperazione, o fia ioluzione unitamente s'appoggia a delle conghietture. Ma lo fiello convien dire o di tutte le tpiegazioni riferite, o almeno di molte di este; ineggoso in vero, ma ce ben fi ponderino, mere ionessi.

XV. Per questa ragione, diflero precisamente altri, che sappiamo benst, che Maria di Cleote era forella di Maria Vergine, poiche . lo artefla S. Giovanni, ma che potendo eliere così chiamata per molti titoli, noi non possiamo determinare qual ello fia; non ce lo indicando ne la Scrittura, ne la tradizione; ma che certamente non fiamo coffrerri a confessare coteste due fante donne germane o fia d' uno flesso e padre, e madre. Fuor di dubbio il gran Baronio, la cui autorità appreffo tutti gli uomini di fenno è di fommo pelo, lafcia tal queffione indecifa, così ferivendo ( Apparat. agli Annali 6. 67. Mariam Cleopha, ut habet Joannes: ) fororem fuife Sanctiffime Virginis; non germanam ex Anna genitam, fed confobrinam en forore, vel fratre patris, vel matris genitam. XVI. Rimane tuttavia da spiegarsi il testo opposto di S. Girolamo. Due foluzioni veggo date a tal obbjezione. E' la prima, che in questo genere di questioni, le quali alla fine son problematiche, ognun può attenerfi a quell' opinione, che più gli è a grado. Così Tillemont nomo rispertolissimo verso i SS. Padri, doto aver confellato, che S. Girolamo fembra additare, che Maria di Cleofe fosse germana di Maria Vergine, con tutto ciò attesta d' esser egli

XVII. E' l' altra che S. Girolamo null' altro infegna, se non che S. Giovanni nel suo Vangglo chiama. Maria si Ciccole forella di Maria Vergine; ma essendo di significazione assai ampia i nomi di Svotlar, Fratello, e-simili, lastra induccio in qual significazione si dicho prendere la voce Svotla, allorche ci vien dette che.

di diversa opinione. Si vegga il numero 8.

Digital on God

<sup>&</sup>quot;, notest vel filia, vel mater, vel quod verificultus est uxor. Hze vocatut
, a Matthro, & Marco Maria Jacobi, er Joech, felicet mater."
(a) Presso il Calmet in questo luogo di S., Gioanni nel qual luogo citail.
Toynard nelle mote nell' Armonia (in notis Harmon, pag. 155.

Maria di Cleote era forella della madre del Salvatore, non determinando, se dicasi Maria di Cleofe, o perche suo Padre soffe Cleofe, o perche il ramo per così chiamarlo, di sua famiglia, si denominaffe di Cleofe, per avere avuto un' ascendente notifimo, che gli diede tal denominazione, a quella guifa ( fe pur non erro ) ch' un ascendente di Saule diede la denominazione di Jemini (a) ad un ramo della tribù di Beniamino, dal quale ramo provennero Saule (b), e quel Semei, che oltraggio Davide, nel fuggire, che faceva questi da Gerusalemme occupata dal ribelle suo figliolo Affalonne (c): o pur anche per qualch' altra cagione, qualunque ella fiafi. Ma è egli questo un dire, che Maria Santiffima, e Maria di Cleofe erano germane, o almeno procedenti entrambe da un Padre comune, di nome Cleofe? Nulla meno. Ma fa di mestieri addurre le parole stesse di S. Girolamo per chiaramente dimostrare, che S. Girolamo lascia indecisa la ragione, per la quale Maria di Cleole si dice sorella di Maria Vergine. Eccole tosto: nel libro contro Elvidio cap. 7. così egli scrive. Restat conclusio, ut Maria ista, que Jacobi minoris scribitur mater, fuerit uxor Alphai, O foror Maria matris Domini, quam Mariam Cleopha Joannes Evangeliffa cognominat, five a patre, five a gentilitate familia, aut quacumque alia de causa ei nomen imponens, VIII. Una delle precedenti risposte, o se volete più d' una si adatti alle testimonianze obbjett te del Crisologo, di Teodoreto, e di Beda, e allegate dal P. 'erry, e poscia riferite dall' accurato, e dotto Sandini ; ( H:ftor, famil. S icr. = de Maria Vire, cap. 1. pag. 321. edit. Pat. 1745.) e se volete anche al Maldonato, il quale attesta bens), che Maria di Cleofe fu forella di Maria Vergine : ma non dice, che le fosse germana; anzi nè meno dice, che le fosse sorella per avere ambedue un comun Padre. La stella risposta si potrà agevolmente adattare al Possevino citato bensì dal P. Serry, ma fenza addurne le parole. Il Tillemont poi atteffa. che S. Girolamo inclina a credere, che Maria di Cleofe forte. vera forella di Maria Vergine, ma egli non sà aderire a tal opinione. Si veggano le parole di Tillemont dianzi riferite.

XIX.

<sup>(4)</sup> Fotte il Jeanin, o fia Gennin, del quale Isvelliamo, è quegli, di cui fi-citre nel Cepo III. de Giudiel e n. 17, è le polite cliamo, e quegli di cui finema qui facitaviti vii Sulvativem vacabule Acd filium Gera, filil Jeania; il qual Gennin fembra avec data la demoninazione du una ditamaticha della tribh di Benlamino bomiast antero regioni: tillui evant fili Jennin Jud. XIX. 16 ) anti di un paete da lor policitato, ed abrato (1. Reg. IX, 4. & eper versam Sulfa... fed & pet terram Jennin; or minime reperente circ. (5) Reg. 18, 12 t. 11.

XIX. Il Martirologio Romano delerive le precle di S. Gioanni, è ci addira Maria di Cleofe Sorella di Maria Vergine; ma in qual fenfo ciò debba intenderfi, non ce lo addira. È quette è il cibico, che ci è propolto a felorre. Si vegga ciò, che pocazzi abbiam detto.

## CAPO IV.

I Nomi de Genitori de SS. Gioacbimo, ed Anna.

L CE facciamo Eli mentovato da S. Luca (IIL 23.) padre di Maria, Mathat fo il padre di Gioachimo . Qui fuit Heli , qui fuit Marbar . Se lo facciam'non meniovato dal Vangelo di S. Luca, dovrem dire, che ci'è ignoto il padre di Gioachimo. Ma de Genitori di Anna certamente nulla fappiamo, fe pure non ci atteniamo a ciò che racconta quell' Ippolito, che vien rapportato da Niceforo, lib. 11. della Storia Ecclef. cap. 3. il cui teffimonio fu altrove da me rapportato. Ivi fi dice che ili padre di Anna era Mathan, la madre Maria. Altro Padre altra Madre attribuifcono ad Anna altri Scrittori . L'Echio vuol che Anna foffe figlia di Stolone , e madre le fosse una di nome Emerenziana. Anna Stolonio. O Emerentione filia ( Tom. III, homiliarum Echii fol. 284. edit. Par. 1759.) - Altri nomi allai diverfi da i precedenti vengono allegnano a i Genitori di Anna da altri Scrittori i quali nomi son noverati dall' & lattiffimo Guglielmo Cupero al num. 17. del Commento iftorico di S. Anna; e ad effo rimetto il Lettore, che bramafie informarfene; il che però io reputo inutile, poiche fe non ci attenismo a ciò, che ne dice quell' Ippolito, che dianzi io cital benche non lo reputo autore antichistimo, ma forte dell' Undecimo secolo, o a quel torno, nulla abbiam neppur di probabile.

### CAPO V.

# La Famiglia de Gentiori de Maria

L Non si può porre in dubblo, the Gioachimo fosse della famiglia si, bo devea else Maria, perche da ella sola provena e, mos ando si della sola provena e, mos avendo Gesu padre alcun terreno, per estere egli stato conceputo per opera illibaris ma dello Spirito Santo, Ma se Maria Vergine era della Lamiglia di Davide, lo, doveva garimente essere Gioachimo, poiche

che gli Ebrei non istabilivano le famiglie per genealogia di donne. ma solamente di nomini; e perciò con tutta ragione S. Agostino riprese Fausto Manicheo, che voleva Gioachimo Sacerdote, e conseguentemente descendente da Aronne, e della tribà di Levi (contra Faufinm lib. 23. cap. o.). Quindi Santa Chiefa espressamente attefta che la Vergine era della ftirpe di Davide. Nativisas gloriola Virginis Maria, ex Jemine Abraba, orta de tribu Juda clara ex flirpe David. Ometto Fulberto, e gli altri Padri, che ciò atteffano, effendo superfino l' addurli in una cofa; ch' è fuor di ogni dubbio. Si restringe dunque la questione ad Anna. Si sà, che la Vergine era parente di Elifabetta (a): e quefta da S. Luca fi novera fra le figliuole ( vale a dire fra le descendenti ) di Aronne (b). Non potendo dunque Maria effere parente di Lisabetta a. cagione del padre, rimane che le fosse parente a cagione della madre. Tal è l'espressissima opinione di quell' Ippolito da Niceforo riputato antichissimo, e contemporaneo agli Appostoli, ma comunemente creduto affai posteriore, e visuto a un di presto nel fecolo XI. (c)

II. Di tal opinione sembra essere eziandio S. Agostino. (d) Maciò è lasciato indeciso da S. Tommaso, i cui detti io pongo in margine . (e) Lo lascia parimente indeciso il gran Baro-

<sup>(</sup>a) Er ecce Elifabeth eognata tua ( Luc. I. 36.

<sup>(</sup>b) Ee uxor illins (Zaccaria) de filiabus Aaron, & nomen ejus. Elifabeth .

<sup>(</sup>c) Lib. II. della ftor. Ecclesiaft. cop. 3. Tres figuidem surre sorores Beeblee-misica . . . filia Masban Sacerdotts, & Mariae conjugit ejus . . prima Maria, fecunda Soba, tereia Anna nomen erat . Ninpfit prima in Betbleem Maria . O' peperit Salomem obstetricem . Nnofit quoque fecunda itidem in Betbleem. Sobe, & genuie Elizabetam, Nupfie postremo & cereia Anna in cerra Galilas, & protutte Mariam Bei genitricem , ex qua nobis exorens eft Chriffus , ipfa veritas; ita ne Salome ifto obstetrix, & Elizabeth, & Dei mater tri-

um fororum reperiantur filia .

<sup>(</sup>d) Lib. II. De Confent, Evangelift, cap to u. 4. Cum autem evidenter dicat Apofsolus Panlus, ex femine David fe undum carnem Chriftum , ipfam quoque Mariam de flirpe David aliquam consangninitatem duxisse, anbitare utique non\_ debemus. Cnius femina quoniam net facerdosale genns tacetur, infimuante Luea, quod cognata ejns estre Elisabeth, quam dicit de siliabns Auron: sirmissime renendum est, careem Christie en atropue genere propagatam, O regum scilice, O sacredorum: lu quibus personis apnd illum poonlum Hebrevrum etiam my-Blea unelio figurabatur ; id eft , Chrifma , unde Chriffi nomen elucet , canto ante etiam ifta evidentiffima fignificatione pranuntiatum.

<sup>(</sup>e) III. par de Saiv. qu. 31. at. a ad a. Pornie fieri, ne pater Elifabeth alianam uxorem babueris de firpe David, ratione cuins 8. Virgo Maria, qua fuit de flirpe David, effer Elifabeth togwarat vel potius e converfo qued pater B.

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

nio (a). Lo laícia exiandio indecilo l' autore della Sinopfi de Critici ci un infegamenti popogo parimente in margine (b). Chi brasmafie di effere informato del valore di quefta oppofizione, e del modo di fisioria, vegga tra gli altri ciò dei nileggani il Toleto nell'annosazione (b). The constitue del annosazione, in modo che dise con Agoltino, che Gesu-Crifio che origine non meno dalla tribà di Giuda, che dalla famiglia di Aronne, e che perciò uni in fe l' unzione dell' una e l' altra fimiglia, al però che positifimmente, nazi affoltamente provenife di quella di Giuda: iade aggiunge, che ciò non s' inferiice dalla parentela di Elitabetra son Maria, la cui usultrà ci è intonta (c).

# CAPO VI.

#### Condizione de Genitori di Maria.

I. Due estreme opinioni intorno alla condizione de' Genitori di ri ricchilimi e folendidilimi (d'): e lu ciò cita molti Scrittori, che lo infegnano; l'altra, che lossero misrabili, e per così chiamarii, pezzenti, e mascalzoni: e di questa ultima opinione furnon al riterire del Canisio, (e) alcuni fettari. La terza, e più comune sen-

Maria de filipe David exiftens aucrem bedurrit de filipe Aarus veil fient Augustinis dieit 23, contra fundium; a.S. fanchim bere die me de filipe Arons. United de filipe Matteriere production de filipe Matteriere production for the filipe f

(b) in Lucium cap 1. pag. 870 Qui Cugnata ( Elifabeth ) cum effer ex tribu Livi, Maria ex tribu Judar Reip. 1. Cugnata deri prevar folip generali, qui Paulus vocato ammes l'inacitas cognates fanos, Rom. Mx. 1. 2. Elifabeths possible effe ex tribu Levi, genere paterno, O' ex tribu Juda O' familia Davidi genere materno, apre lite cyanata Maria.

an geore matrin, quae de la compania de compania firpe originem, exciamque, ae facra-telem conjuncie precipine tamen, & abiolnte ex fula, il samen non ex bac cognatione necessario excellente executifitur; de bac tamen inferiu cam de genealogia Christi agemus, plusa tradictionus.

(d) Bip'ye. Mar. par. I. punc. I. n. 8. 9.

(e) I. de Origar, capa d'Augurendi quidam Sellarit e teatraite affirereinat ..., fuiffe adre cepasa, ut inter artis juse quifquilles, O profus infime fortis bomuncionet numerandi effent, Cantito fa antifignano di tal opinione Lutto o, e gli sid per teguare Bullingero, ed altes ancora. Si vegga il 6, exquivos domuno farile vulligar Bullingerom (e).

ti nomini dabbene, ma non molto dediti agli studi della Cristea. Il. Pel contrario que' che fanno i Genitori di Maria di condizione abbiettissima recano in prova della loro opinione la povertà di Giuleppe sposo di lei, il quale dalla sua indigenza costretto, si guadagnava il vitto colle sue fatiche in una vile bottega di leganiuolo, arte cerramente umilissima, e vilipeda, recano eziandio la restimonianza di Maria stesla, la quale attesbo, che il Signore risquardo la sua picciolezza: respecti bumilitatemo co come altri interpretano, il suo nulle: respecti bumilitatemo co come altri interpretano, il suo nulle: respecti bumilitatemo co come altri interpretano di Maria delle sue vivito, e de suo meriti precedenti, poiche sarebbe stata mentirice, ed ingrata a Dio, da cui ben sapeva d'effere stata a gricchia di copionitime benedizioni, e grazie, convien dire, che ciò dicendo risquardasse all'abbietteza della sua nagicia, e della fua nagicia.

<sup>(4)</sup> Enthavius comment, in Hexancton page 790, Disas certes 6th, one preservars bifore, onem Jacoba quidam presente, ab Beta Virgine, bifor worth research, at it is amount in Trimbus I preservars fails contentum nomine Josebim, qui tiboth fifth imment Dee daples majore attive fleresse, us see populo musi, sibique divisium nomen placando projetium, reddere ...... et alia diecesti (Anney Angelus Damisi apparent, literam presumente superpissone). Onlive sastitis, signordum, illico Dee offerendum promiste Hee esdem inmente Jacoba Angelus manifestavit. Oner excitors a momente deem apparaproport est serviciors, em (2) the History Eventual Control of the Control of

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

III. Ma que' che vogliono i Genitori di Maria di condizione, per dir così, mezzana, e lontana egualmente dall' opulenza, che dalla viltà, ed abiettezza, ma quale conviene ad un pastore di mediocre patrimonio, ficcome generalmente fanno S. Gioachimo, o a un artigiano onorato, qual certamente descrivefi lo sposo di Maria Vergine, adducono a un di presso quegli stessi argomenti, che altrove addussi, allorche esposi la condizione di S. Giuseppe. ( Par-I. cap. 11. ) In iccondo luogo apportano l'autorità di que', che furono addotti a favore della prima opinione, perchè se dalla loro testimonianza non si ritrae, che sossero opulentissimi, si ritrarrà almeno, che furono lontani da uno flato vergognoso e disonorevole. In oltre l'autorità di que' che espressamente fanno tai fanti d'uno flato competente, e da poter vivere fenza esercitare veruna professione vile, ed abbietta. Certamente da que medesimi, i quali ponevano ogni cura per vilipendere Gesù, non gli fu giammai rinfacciato di provenire da gente ignobile, e che professasse un qualche vergognoso mestiere; il che fuor di dubbio fatto avrebbero, se Maria avette avuti genitori di condizione turpe, e plebea. IV. Che se si richiegga, quale in questa oscura questione sia la mia

opinione, francamente rifpondo, che lo non lon di parere che i genitori di Maria fossero ricchissimi, come ce li descrivono gli apocrisi, e quell' Eustazio, che non è autore di grande sima, nè di quell'antichità, che da alcuni fi crede, e the unicamente fi affida agli apocrifi, i quali fe fono foli, meritano poca fiima: se poi a loro si aggiunge la tradizione, giustamente si citano, quai suffodi effi pure dell' antiche, e veritiere opinioni. Si vegga sid,

ch' abbiam detto nel num. 1. del capo II.

V. L'autorità poi del P. Pozza è bensì abbracciata dalla maggior parte degli nomini dabbene, ma nullamente versati negli fludi di Critica: nè ha tal peso, che noi deggiamo senza discernimento ad essa attenerci : massimamente allorche ofta il silenzio de' buoni , ed accurati Scrittori, e la ragione suggerita dal Vangelo, e avuta in pregio da valentuomini : e certamente presso le persone di senno ha molto peso la seguente prova. Maria Santissima suor di dubbio era povera, povero parimente era Giuseppe, con cui si spesò. Ma non è già probabile, che se Maria avesse avuti genitori opulenti, fi fosse poscia maritata con un onorato bensi, ma non. ricco artigiano, e che viveva col lavoro delle sue mani. Oltre ciò; come può conciliarfi coll' opulenza de' genitori di Maria, ch' effa benche profilma al parto, pure non trovaffe in Betlemme dove ricoverarsi : nè luogo agiato, ove partorire il divin suo figliuolo? Nella presentazione al tempio non si diedero

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

conofere riesti i due fantifimi ípofi, poichè tecero quell' obbiazione, ch'era comandata alle person non motto ben procedore di beni di fortuna, e in vece d'un agnello, presentanco una archeve, e la redenzione del figliuolo ofirtrono in tutto o due tortori, o pure due colombini. Infegnano anche ne pochi, ne fipegiovoli Teologi, che ricchi non meno, che milital funno i doni, ch' al bambino fecero i Miggi, poichè voleva il Signore, che si prevalestero di esti Maria, e Giuleppe pel viaggio nell' Egitto, e nella dimora, che d'eppesio comando del Cielo, dovevano colà fare. Non avrebbero dunque avuto modo di ciò adempiere, se non avrestero avuto il soccorio, che il Cielo loro sommitto dono recato da i Magi.

VI. Che se qualche tede vogitass dare alla eradizione de Greci, e certamente qualche sede ella merita, i parenti prossimi di Martia non erano di molte soltanze, nè di splandida condizione, soichè tra le Sorelle di Anna, una ve n'era ch' assistituta a i parti (d') prossessione soltanti con on si eferciaza, se non da-

donne di sostanze tenui, e di condizione non elevata.

VII. Non v'è però d'uopo di ricorrere a' Greci. Fulberto Scrittore latino del XI., o fe fi vuolo, del XI. Iscolo, e che proteita di non attenerfi agli apocrifi, ma all'antica tradizione, trattando della condizione de' SS. Gioachimo, ed Anna così lafco i critto ( Serm. It. della Narivot. di Maria Vergine.) Nosa efi estem ( favella di Maria Vergine ) juuta relationem, ac Scripturas Saucio-rum Pattum, in Civitate Nazareto, Patte monine foatom ex eadem Urbe oriundo, maree cueva Anna nomine, oriunda ex Cruistes Berbiem. Vira apocum finglere, az tecla ame Dominum, apud bomiens i vroprobenfibity, ac pia crat. Nam omnem fubilantism fum trifarie dividebant, vanna partem temple, O' semple jervitoribus imperendebant, aliam perceptuis, O' pasperabus crogabant: sensiam fibi, O' luc familiale subbis velevuabant.

VIII. Ma come ( longiungono ) si concilia ciò con la parentela, che vi era fra Maria Vergino, e Lisabetta moglie di Zaccaria nobilissimo Sacerdore? Si concilia a quel modo, che si concilia la povertà di Giuseppe con esser gli discendente da Davide, anzi discenden-

<sup>(</sup>a) Sposites allegate di Niceforo lib, II. della Stotia Eccl. csp. 3. Erant porre tre Storone Stellientitica fille Methon Secretaris, O' Maire conjuge as just, prime Marie: Jecunda Suber territa Anna nomes cest. Rupfi prima in Berbiem Marie O' propris Salmon mobilerictem. Napple cesta Anna in terra G clilea, O' prainlit Mariem Dei genitritem ex qua nobia oretra of Chilea.

te per la linea principalistima, qual'era quella di Salomone, da cui provennero i Re tutti di Giuda. Era durque di nobiliffima profapia Zaccaria, ma non fembra effere flato molto ricco; e fe è vero ciò, che la trad z one degli Orientali ne insegna, abitava egli in. un luogo meschino anzi che nò, e lontano da ragguardevole Città: nè certamente rifiedeva in Gerusalemme, ove faccvano dimora i Sacerdoti più opulenti, e piu rinomati; a cagione di esempio un Anna ,o fia Annano, un Cattaffo , ed altri a lor fimili . Per altro è probabilissimo, che Zaccaria nello scieglier la moglie, riscuardasse più alla pietà e a' fanti costumi di Elisabetta, del che abbiamo la testimonianza dello stesso Vangelo (a), che alla ricchezza, e ad altri si-

mili mondani pregj. IX. Venendo poi al genere di vita professato da Gioachimo, se ch atteniamo alla descrizione, che ce ne fà il Vangelo Apocrifo di Giacopo, era di protettione pastore (b); e ciò forse indica quell' Epitanio, che feritie l'Orazione delle lodi di Maria Vergine, che viene letta in parte nel Breviario Romano la Domenica fra l' ottava dell' Allunzione di Maria Vergine: poiche con le seguenti parole Joachim figuedem precabatur in monte , O' Anna in Horso Juo rifguarda fuor di dubbio a ciò che infegnafi nel fuddetto proto-Vangelo: foachim (c) non fun vifus uxori, fed in eremum abus, sbique fixis tentoria Oc. Et Anna (d) cerca boram nonam descendes in borsum, us ambulares O videns laurum ledit lubea, O fuder proces Domino Oc. ma in corcito Vangelo, ficcome abbiam detto, Gioachimo elpressamente si fà pastore.

X. Di tatti gli ingegnofi fimi, ed accuratissimi successori del Bollando Enscherio, e Papebrochio, non dubitazono di far S. Gioachimo dedito alla mercatura delle pecore, benchè in modo fi mederato. per non dire fi tenue, che nulla accrebbe la condizione dello fiato luo, ma solamente ne ritraffe tanto, che potè comprare in Nazaret una picciola Cafa, in cui abitò egli, e il fratello (confeguemente Zo di Maria Santiflima), e che polcia divenne il luogo dell' incarnazione del divin Verbo, e da Il a molti fecoli fu trafportato in Loreto, dove tuttavia fi venera col concorfo di tutto il Criffianesimo: per altro confessano cotesti due pregievolissimi letterati, che il detto finora è una femplice conghiettura, ma ciò non oftan-

<sup>(</sup>a) Frant autem jufit ambo ante Deum , incedentes in omnibus mandatis , C ju-Rificar onibus Domi i fine querela : Luc. 1. 6.

<sup>(</sup> N:1 Capo IV. di tal lib o s' incon rano tai parolo. Et etce Anreli duo ne ern t dicentes iph ( ad Anna & Joachim vir enus venit cum giegibus Juis ... Es descendis Juachima C' vocavis paftores suos dicens ...

30 VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA:
offante non laícia d'effere affai probabile; cum verifimilitudine.
majore & C. (a)

XI. Il sin qui detto abbastanza prova ciò che dinnzi assemili, esse probabilissimo, che essi lossero di poche sostanze, e di condizione mediorre, ma non ville, nè abbietta, nè tali il dichiara Maria. La testimonianza di essa, Respecia bumiliatare ancilla sue, non volle ella dire altro, se non che non aveva ella alcun merito da essere secta per madre di Dio; nel che dire si palec la siu amilità, e dise il vero poste qual Creatura può cliere degna di sommititare la carne, che assune il verbo divino nel sasti uomo per nostro amore, e tenerlo dentro nel seno per non esta su more, e tenerlo dentro nel seno per nostro amore, e seno della dignità di madre di Dio? Non è egli stato detto da Cristo medelimo Luc. XVI. 15, quod boministo alsum est, aboministio est amore Deum? Si vegga il Teologo e critico P. Rainaudo (Dipt. Marian, Pax. 1, pun. 1. num., 4)

# CAPO VII.

Dell' esimia pietà de' Genitori di Maria Santissima .

I. Ma conviente volgere il difeorfo a ciò, che non meno selli mendevoli le persone: ed è la pietà. Se ci atteniamo alle regole, ch' io diedi, allorchè inssiliento a i vestigi de' Santi Padri dimortiral, ch' estimia sino di diubbio si la fantità di Giuseppe, posibi estimia sino a cui il Signore lo imnalzò, colo lesgliere lo per ilposo a Maria; ( si vegga ciò ch' io dissili nel cap. VII.

<sup>(</sup>a) De S. Joschimo Commentar. Infore, S. H. n. 7. Quad fi per conjeditarum quadmingler, quarendinungler innde Virgini, quarendinungler, quarendinungler innde Virgini, quarendinungler quadrentification qualification qualificati

PITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

della Vita di S. Giuseppe, prevalendomi dell' autorità, e degl' insegnamenti di S. Bernardino ( Serm, de S. Toleph) ful bel principio (4); esimia suor di dubbio eziandio sarà stata la fantità di Gioachimo, ed Anna, e la loro anima arricchita di doni copiofiffimi, e sublimissimi di grazia, poiche il Signore gli aveva scelti per effere genitori e custodi, e nutricatori della più sublime creatura ( toltane sempre la Santissima umanità di Gesù Cristo ) ch' egli abbia data alla luce. Ma se talun bramasse, che se ne recastero l' espresse testimonianze degli antichi Scrittori, di buongrado le reco, cominciando dagli apocrifi, ma fuor di dubbio assai antichi. Il Vangelo detto falsamente di Maria favellando di Gioachimo, e di Anna cost fi esprime. Vita corum simplex, O' recta apud Dominum, apud bomines irreprebenfibilis, erat O pia... Ita ifts Deo chari , bominibus pis Oc. ( num. leu &. I. ) Piillimi ancora ce li descrive il Proto-Vangelo di Jacopo, i cui primi capi vo' che il Lettore consulti.

II. Ma oltre gli Apocrifi, Niceforo florico ce li descrive esattissimi nell'osservanza della legge (6) Joachim, O Anna... (dice egli) accuratiore, justa prascriptione legis, vina prassanza e Celari.

11h. Quell' Episano, a cui dobbiamo attribuire l'Orzione dellelodi di Maria Vergine (de l'audino Negnie) comenda la Vergine anche a motivo di aver avati i Genitori prestanti in santità. De tribu Regisi Davidis Santile Pingo, Santia inquam, O Sanfaguam vitorum filia cupite perantes succusto soctimo, O Anna, qui quidem in vita sua Deo placterant, aque estem s'utilimo cipilmosi germinatumi. ... us accedentivos specielos taleos s'incliun germinatum; Sans am l'inginemo adepti i soachum squidem precuberu in monte, O Anna in borro luo.

1V. Vi fi aggiunga Andrea Cretenle, che ci deferive nel leguente modo l'estuala pieta di Glotchimo, e di S. Anna. Josebim vir missi, modelli-jue, a calvinni immunius legishu cum folire viscilità. Deopse confiant. adbareres, T fir perfeverarer: 3ed T Anna Dei amans, forira quidem es callar fed lettisis Te.

V. S. Gio: Damasceno chiama Anna Donna elettissima e degna di somma lode, appunto per la sua somma probità, che poscia de-

<sup>(</sup>a) Omnium fingularium gratiarum alieul rationabili creatura communicaturum zueurali regulu oft, qual quandenanua divina gratia etijii diligueum od aliquam gratiam fingularem, fice od aliquum fabilimem ficatum, omnia charimata dixat', qua illi perfona fic tiella, T ejus officio necessaria funt, asque... illem appijo decreatu.

<sup>(</sup>b) Storia Eccichal. Il. 7.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

ferive. Ma direm noi che Anna fola foite infigne per fantità, ... non lo totte anche Gioachimo, al quale eguale benedizione che ad Anna concesse il Signore, Jacendoi gentrori della Mastre del Verbo incarnato? Nulta meno. Ma ecco le parole del Damasceno fecondo l'interpretazione del celebre P. le Quien. (a) Josebna. ergo settissimam allam, Or fummis laudibus dignam mulisrem Anna mattronomio fibi coudatura Cre.

VI. Ma perchè non mi fi dica, che unicamente allego de' Greci, ed ommetto i latini, eccovi la tellimonianza d'un Latino, e que fit irinomatifimo. Egli e'il celebre Annâtafio Bibliotecario, il quale ne infegna, che S. Leone III. fece una veste sacra, mella quate vi era desenta la storia de'SS. Gioachimo, ed Anna, vale a dire le immegini, le quali esprimevano la Santa lor vita (b).

VII. Palberto poi, benche si dichiari avverso alle narrazioni aporride, per quello però, che risguarda le lodi de Santi genitori di Maria, le conosce vertitere, e perciò non teme d'interirle nel suo
secondo Sermone sopra la Nativina dis Maria Pergine (r.). Si veg-

gano le parole del Santo Dottore dianzi citate.

VIII. Bartolomeo da Trento il pr mo che intraprefe di fiendere nute le vite de Santi, le cai gelta li leggono negli Ecclefialiti offici, fra l'altre lodi, che da 8. Anna vi pone la feguente (d): Free in alisi feddus celorum Anna praporems cujus filia celi Domina, O'nepos cjus omnipotens; neposte alisi Mundi judices, cujus genera io juper omnat generale, vurturibus ornata omnibus, clear genere, clarior miraculis, clarifima moribus quecti in pace: fjulgue inStria. O' alibi feltivisas selebranu feptimo Kal, Aunulis.

IX. Ma in ciò che rifguarda in descrivere le virtu, ed efimia probi-

(a) IV. della fede Orcedossa cap. 15. (nell' edizione del le Quien 14. (b) In Leone III. Sed & aliam vejrem in orbiculis erysociabis habentem bisto-

rias annunciationis, O' Sanctorum Joachim, O' Anna.

<sup>(</sup>g) Cap. IV. 7.

(d) Duc cost et di Bartolomeo da Trente lo ho constitutato, une possedure dalla nostra thereta, ed è il più natro compendo l'anno 1144, potche nel cap. XVIII, al quale è preporto il titolo: Episponio Bonion nostri pius Chvili; si legrono quere protect undei rum mille te ducenti quadrat, rata quassor anni a Civili natrivitate fina translidi: e faltro della eclebre liberata Barbetteni, al quett' utrumo vi quale viono aggiunace le Vite de Santi, che l'P. Domenicani, e la Duccesi di Trento aveva in particolare venerazione: ora di quest' uttimo, il quale per gran disavvenenta termina quasi sul principio di Agosto, mi son prevalato per deferiere le purste, che gili rapporto. Una sitro codice, mi effato riterto, che sin nel celebre monastero di S. Giorgio nella Valle dell' Enno: ma non asso il mercio.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

tà di S. Anna, prego il Lettore a leggere ciò che fu queflo proposito ne ha raccolto il P. Gionani Tommaso da S. Cirillo, Carmelitano Scalzo nel Cape III.; poiche, benche non fi debbane attribuire a quegli autori, acui egli le attribuire, alcune opere, che fvi fi citano, ma ad altri positrori e di eta, e, di merito, ciò non ostante, copindo argomento di lode se ne può ritrarte da i tettimoni in esto capo riteriti; ne forse dispiacera anche a' tempi nostri ciò che ne Icrive il celebre Bernardino de Busti nel son Mariale (II. par. Ser. III. de Nativitate Maria.) Si vegga altrest ciò, che gli egregi imitatori del Bollando hanno unito per caltare i meriti al d'Anna, che di Gioacchimo nel glorno XX. di Marzo, nel qual giorno al tempo ch' esti fi srivvano, celebrava il Chiefa la memoria di S. Gioachimo: e a i 26. di Luglio, nel quale tuttavia di celebra la festa di S. Anna.

# Little VIII CAPO LE DE CAPO CELLO

Se i Genitori di Maria furono santificati nel ventre materno, e se surono si affistiti dal Signore, che non peccasero mai mortalmente, anci neppure ventalmente; se finalmente superino qualumene altro Santo ne' meriti, e nella dientià.

A ciò ch' abbiamo fin ora esposto, non basta a varie pie persone, e assai devote de' SS. Genitori di Maria. Vogliono elle, che lor si conceda il privilegio, che al Battilla su conceduto dal Ciclo: vale a dire d'estere stati santificati nel ventre materno, in oltre lor concedono tal affisenza del Ciclo, che mai non peccassero mortalmente, e sorse anche ne pur venialmente. Nè manca chi attesta, che tanto su essimila loro santità, che avanzino ogni altro Santo. Tutte e tre le proposte quessioni convicne sciogliere per adeguamente spiegare sin dove giungesse la loro santità.

II. Cominciando dalla prima: vale a dire dalla ricerca, fe foffero edii fantificati nel ventre materno, altrove lo diffi (a), che alcuni Teologi ampliano a vari Santi quel privilegio, che al Battifia refirinte la maggior parte de' vecchi nofiri maefiti. Per omettere prefentemente gli altri Santi, a i quali l'ampliano, (del qual argomento trattano fra gli altri Teofilo Rainaudo (b), e il

(a) Vita di S. Giuleppe cap. IV. (b) Heteroclica Spiritual, Sect. III. punc. IV.

34 VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.
P. Giovan Tommalo da S. Cirillo (a) ) fi adducono degli Scrittori. i quali o ad entrambi i Genitori di Maria, o ad Anna almeno ciò concedono. Il fondamento principale di tal opinione è la dignità, ed eccellenza , a cui furono effi efaltati : cioè d' effere genitori della più preftante creatura, che ( dettrattane la fanta umanità di Cristo ) esci dalle mani dell'onnipotente Signore: dignità, ed eccellenza in vero non inferiore al Battiffa, e molto fuperiore a quella di Geremia, e di altri Santi, a i quali il Signore ( per quanto attestano infigni Teologi ) concedette si ragguardevole pregio; e questo lo fan comune ad entrambi i Genitori di Maria: specialissima poi per d' Anna è la seguente ragione. Non sembra convenevole, che Maria Santissima fonte di purità. ed origine di noftra falute ( caufa noftra latitia ) dimoralle nel seno d' una, che per lo consueto, e perciò assai lungo tempo era stata posseduta dal nemico infernale. Sarà dunque stata nel ventre stesso della Madre santificata Anna, per preparare in tal modo a Maria un' abitazione più convenevole, e adatta. Vi aggiungono per vie più corroborare la loro opinione, un celebre detto di S. Agostino. Quidquid tibi vera ratione melius occurrerit, hoc scias fecisse Deum, tanquam bonorum omnium conditorem. Ora essendo tal concessione, o sia pregio dato a' Genitori di Matia nella clasfe di quelle cofe, le quali fi possono chiamare migliori, meliores, ne viene perciò che i Genitori di Maria Santifima l' abbiano ottenute dalla beneficenza del Signore.

III. Ma a coteste prove non è difficile dar opportuna risposta. Qual fosse maggior dignità, se quella de' Genitori di Maria, o quella del Battifta, rimane indeciso, e se a savore de' Genitori di Maria milita la parentela strettissima con Gesu-Cristo, a favore del Battiffa milita la teffimonianza di Crifto, e l'impiego avuto d' effergli precurfore, d' averlo battezzato, d' avergli refa sì folenne, e sì pubblica testimonianza, d'avergli inviati de' Discepoli, che per l'addietro riconoscevano il Battista per loro capo, d'aver predicato il battefimo di penitenza, d' aver avvertito de' fuoi falli Erode, d' aver finalmente chiusa col martirio una fantissima. vita per l'odio d'una ria femina pertinace nella fua malvagità. e d'un Re servo della sua libidine, e d'una impura insieme, ed

ambiziofissima druda. Il vero fi è, che per renderci certi di si segnalata grazia conceduta al Battifla vi è la testimonianza del Vangelo, e una conftantistima tradizione de Padri, e la folennità della Chiefa: aulla di ciò vi è per avvertirci, che le fteffo favore fu

<sup>(</sup>a) Maier Honorificasa cap. Vl. n. 13. & leg.

VITA DE 33. GIOACHINO, ED ANNA, 35 re su partecipato a i Santi Genitori di Maria Vergine. Ber, re-firingere poi le nostre riterethe ad Anna, su ella fatta degna di tenere chiuso nel ventre per nove meli, e poi dare alla lucc Maria, primiera origine d'oggin nostra fattue. Ma ciò non ci costrine ge a consessare, che nel tempo medelimo, ch'ella era tuttavia nel

ventre della madre, sosse sottata dalla podestà del Demonio, alla quale però era loggetta, non per verun suo fallo, ma per la difaventura comune incontrata per l'errore di Adamo.

IV. Quanti Santi anche grandifimi (ono flati per qualche tempo, alle volte ano brivec, in preda del Demonio, per li peccati da lor
commeffi: tutto quello nulla ad effi pregindico, per effere poi ameffia alle primiere dignità della Chiefa, e recever beanfeneza (ggnalatifime dal Signore S. Pietro negò con più di uno spergiuro d'
effere discepolo del Signore. (a) S. Paolo fu perfecutore fiarillimo
della fede Criftiana. (b) E pur divennero i principi degli Appoffoli e S. Paolo atteffa di fe ffesto, ch' aveva faticato più d'ogn'
altro. Abundantus illis omnibus Isboava; I. Corint XV. 10.

V. Al detto di S. Agossino a noi opposto, si danno varie interpre-tazioni. Chi dice provarsi da esso, ch' il Signore è per così dire necessitato a far le cose ottime, non in individuo, ma almeno nell' ordine, e nella disposizione : ma se ciò si amette, rimane poi da ricercare, fe fosse l' ottimo il fantificare nel ventre materno i genitori di Maria Vergine. E ciò communemente si nega. Altri spiegano quelle parole in guila che quidquid tibi vera ratione melius occurrerit, non voglia fignificare ciò, che ci è fuggerito da privato fentimento, ma ciò che si conosce flabilito, e amesso di comune confenfo, per una ragione vera : vale a dire evidente, e specialmente coll'autorità della Chiefa, e dietro le traccie degli ottimi noffri maeftri, ciò fi creda dal Signore per iftabilito, e confeguemente degno di estere da noi creduto; ed ammesso. Ma egli è forse di tal genere la santificazione de' Genitori di Maria avanti il tempo comunemente prefiso dalla divina ptovidenza, e l' ordine stabilito da i decreti inalterabili dell' onnipotente Signore? Nulla meno. Si vegga ciò ch' in un affine questione esposi nel capo IV., e V. della vita di S. Giuseppe.

VI. Vengo alla feconda questione: clob [e]: Gentori di Maria mai non peccassero mortalmente. E' probabilissimo, per non dire indubitato, che nò. Eccone la ragione. L'impiego, che si doveva a lor commettere, e che postita a loro il committe di efferi nenche gentori, anche custosi e nutritori di Maria, di obbliga e crea

<sup>(</sup>a) Matth, XXVI. 69. 70, &c. (b) Ad. VII. 58. Ad. VIII. 3. &cc.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. dere illibatistima la loro vira; e ciò bastantemente si conferma da ciò, che fi diffe net capo VII, Ma fe fu illibatiffima, dovette effere rimota da qualunque grave peccato, il quale troppo deturpa l' anima nostra. Oltre di che, se di qualche grave peccato da loro commeffo fi' avelle avuta notizia, non fi farebbe ejo negletto dagli antichi nofiri maefiri, a i quali troppo premeva di far vedere, che il Signore agevolmente perdona i peccati, purche ce ne dogliamo : e perciò fi mostrò avvocato d' una adultera (a), commendò la dilezione d' un altra Donna conosciuta qual pubblica peccatrice (b): ed attesta S. Girolamo che nella genealogia del Signore vi son noverate solamente le Donne per qualche tempo aliene dalla pietà; per dimoftrare la carità del Signore verlo i peccatori, il quale Signore venne al mondo per abolire il peccato, e reflituirci in fua grazia. Notandum in genealogia Salvatoris nullam Sanctarum affumi mulierum, fed eas, quas Scriptura reprehendis, us qui propser peccasores veneras, de peccasoribus nascens, omnium peccasa deleres, unde in consequensibus Rush Moabitis ponitar , & Bethafee uxor Uria (c). Convien dunque dire, che intanto non mentovalleto alcun peccato grave de' Genitori di

VII. Ma ne commifero alcun veniale? Non laceva d'uopo mentovare ancor questi, poiche vi è una regola generalissima, chi anche i giusti mon ne vanno esenti, e sembra un privilegio legnalatuiti mo folamente concesso a Maria Santissima. Certamente in tal argomento cost si esprime il Sagrosano Concilio di Trento (d) 51 quis bominem semeli justificatum dixeris.... posse in tota vista, peccato montia, citam venialia, vist ve, niste repectali Des privolegio, giornalinadimi de Beast Virgine tente teclesia, mantonum si te

Maria, poiche niffuno ne commifero.

VIII. Ma fi, di meliteri alla fine (scogliere zisondio l' ultima quefitone fra le proposte nel titolo di quello capp; ch' è quatto dire:

"fe i SS. Gioachimo, cd Anna precedono gli altri Santi, nella dignitila, e ne merriti Artesta Teofilo Rainaudo (e) estervi stato chi
abbia preposto e tutti gli altri Santi Sciicachimo, ciò altri concedono ad Anna madre di Maria Vergine; e produce le testimonianze di coesti Doctori II P. Gioanni Tomnasa da S. Cirillo nel libro

<sup>(</sup>a) Jo. VIII. 3. &c. (b) Remirmutur zi percela multa, qinnium dilezit multanii Luc VII. 47. (c) Nel commenti foron Matteo quafi fiai bel principo di sulla s

più volte da me allegato, intitolato Marer benorsficatà . (a) Effe P. Cirillo poi fi dichiara espreififfamente a favore di tal fentenza. Ex his tandem ( cost ferive eglt ) graviffimis fundamentis oua battenus in favorem fanctisatis S. Anna produximus, band obscure lices concludere, aleaque voce personare Annam post Gnasam Devis omnibus lan-Giorem : benche polcia alquanto limiti la generale fua propofizione col proreffare, che di S. Giuleppe non vuol far queflione: onde non vuol definire chi lia maggiore fra questi due S. Giuleppe, e S. Anna (b) : pure in avvenire non teme di preporte S. G.oachie-

mo a S. Giuleppe (c). IX. S. appoggia egli aff autorità, ed alla ragione. Per quello rifguarda l'autorità, fi divide quefta in due classi : comprende la prima i tefti di que' ch' elalrano, e commendano moltissimo le virau, i meriti, e la dignità si di Gioachimo, che d' Anna, e in tal guifa li commendano, ed efaltano, che fembrano i benche efpreffamente nol dicano ) preporli a qualunque altro Santo. Contiene la seconda gli espressissimi insegnamenti di que, che li prepongono a qualunque altro. Nulla dico de' primi testimoni, poiche schbene si esaminano i luoghi del Nisseno f alla cui orazione nella Nationa del Signore, come altrove diffi molto fembra aggiunto, e intrulo da qualche Scrittore pofteriore ) ed altri fimili , null' aitro quetti ci inlegnano, le non che i Genitori di Maria erano Santitlimi, la loro vita fenza taccia, anzi degna di fomma lode, e fimili altre cofe. Ma tutto quefto agevolmente fi ammette, fenza che preponiamo i SS. Gioachimo, ed Anna agli altri Santi, ancorchè più ragguardevoli, ed efimii.

X. Gli Scrittori poi della feconda claffe fon tutti moderni, e-lamaggior di effi nomini pii, e, se volcte, anche dotti; ma non sono in credito di gran Teologi, e perciò possiamo allontanarci, senza

alcuna taccia, da loro integnamenti

XI. Ma fà di meffieri efaminare le ragioni, le quali fi producono da i difensori di tal opinione. A quattro capi si riducono. E il al, la sublimità del posto, al quale surono esaltati Gioachimo, ed Anna, quale è di effer Genitori di Maria, confeguentemente uniti ed ella con maggior vincolo di quel che le fia lo flefio Giufeppe, non che il Batrifta. Saranno dunque flati effi efaltati fopra Giulep-

(c) Excedit prateres D. Jonebimus: Saullum Jojephum prarogativa, Saullitatis Or, page. 436.

<sup>(</sup>a) cap. XXIX. pag. 416; e legg. (b) Me nequaquem Santliffimi Virginis Sponft Tofepb , vel mentionem injieere, nedum inter ipfum O' mattem Annam quantum ad me attibet ) comparationem inftituere veile page, 417 ...

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA;

pe, non che sopra il Battista. Dissulamente tratta tal argomento il P. Gio. Tommaso da S. Cirillo nel capo XXIX. del suo celebre libro intitolato mater Homorificata pag. 420., e segg. nel §. il qual comincia. Excedit pratetea D. Joachimus.

KII. E' il fecondo la confuetudine, per così chiamarla di Gesu - Crifto, il quale fembra aver efaltato più ch' ogo' altro i fuoi parenti allafus confidenza, e all' Apodiolato, mofitzando fommo amore a S. Gioanni Evangelifta, che gli era parente firettiflimo, probabilmentcugino in primo grado; e volendo per fuo precurfore il Battifta, che
gli era firettamente congiunto di parentela.

XIII. E' il terzo l'amore, che i SS. Genitori, de' quali fi favella, portarono non che a Maria, (a) ma eziandio a Gesu, ch' ebbero fra le braccia, e a cui diedero teneri amplesti, e ferventistimi baci. E' il IV. il dovere, ch' hanno i figliuoli di beneficare più ch' ogn' altro i Genitori . Avendo dunque Maria Santistima molto arbitrio nel dilpensare benefici, e grazie, e certamente in ottenerne dal suo divin figliuolo, nelle cui mani pose l' eterno Padre la distribuzione de' doni suoi: ( Pater diligie filium, O omnia dedie in manu ejus, To. III. 35.) ficche ella vien sovente chiamata da' Padri resoriera, e difpenfiera, de' doni celefti, è probabiliffimo per non dire certiffimo, ch' avrà ella procurato, che ne fossero ricolmi più ch' ogn' altro ; i suoi Genitori. Questi, se io pur non erro, sono gli argomenti, di cui fi prevale il P. Gio: Tommalo per elaltare fopra ogn' altro Sante, i Genitori di Maria, i quali argomenti egli adorna moltissimo, e corrobora coll' autorità di S. Tommaso principe degli Scolaftici, e di altri Teologi, e maestri.

(a) Son notabili le parole del P. Gio: Tommalo da S. Cirillo al esp. XXVI. pag. 166, 265. del libro frequentemente da me allegato e intitolaro Mater hamolificat de, dana, potché dopo aver salotto en reño di S. Metcol en reino di Romania de partificatione, ed è querito: Neume Mogie tille magnas protor formalis de partificatione, ed è querito: Neume Mogie tille magnas protor formalis de partificatione, ed è querito: Neume Mogie tille magnas protor formalis de partificatione, ed est estable de l'acceptatione destretter, vivolto al Lettore diviso da Matas Vergine così favella: "Collige Clicha Matina quetinam positis dona interenti, ni, fi Mattam devotiono is bachini striperio, fi a mayoris, fi collueris. Ved prastat quam optimo jore ad Annam beatifiquam transfere litet: Si evoluti fipelendi tifacie Mogies a longe Virginem mat transfere liteti. Si evoluti fipelendi tifacie Mogies a longe Virginem forma de protorio de la collegatione del protorio del protorio

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA. 39 XIV. Ad effi forle fi può brivvemente rifpondere: e per quello rifguarda il primo a queflo modo. Ch' è dubbiofiffimo; le fia maggior di gnià l' effer Spofo di una Donna raggggarevolulima, o l' efferté. Genitore. L' uno e l' altro è un gran pregio ma fovente, per parlar con cautela, non contribuicono i Genteri fe non ciò che ricerca l'ordine naturale delle rode; e delle madri generalmente fi verifica il detto, che Fedro attribuifea un agnello (Lib. III. fab. XV. v. 4. &c.) in riguardo di fia madro di fia.

> Dein portat onus ignotum certis mensibus: Novissime prolapsam effundit sarcinam.

ma degli Spoli specialmente eletti va altramente la bisogna. Pur nel presente argomento non si cerea in generale chi si debba preserire o Genitori, o lo Spolo, ma si cerca se fra i Genitori, e lo Spole tutti scelti dalla divina provvidenza e destinati a Maria, chi debba preferirsi : ed a sciorre tal dubbio gioverà l'avvertire le virtù di cotesti incliti personaggi. I Genitori di Maria surono dal Cielo dispofli, e per così dire preparati a sì ragguardevole, anzi segnalatistima dignità con una sterilità di molti anni fofferta con invitta pazienza con larghe elemofine e con fervide, ed inceffanti preghiere porte al Cielo per ottenere la bramatistima prole. Ottenuta che l' ebbero, fi dimoftrarono grati al Signore con adempiere il voto promefto, e ad allevare la fanta Bambina in modo, che divenisse degna d' effer eletta per madre dell' unigenito del divin Padre. Poco più sappiamo ( se pur il sappiamo ) di cotesti incliti genitori. Ma affai più fappiamo di S. Giuseppe, le cui prove, e fieno esperimenti di coftanza, d' ubbidienza, di prontezza, e simili altre virtù fi fan conte e dal Vangelo, e dalla tradizione; come pure gl' impieghi di custode, e difeniore della Vergine, d'ajo, e nutricasore del Redentore, di ministro della Redenzione, e simili altri, i quali essendo stati altrove da me copiosamente spiegati (a), rimetto il Lettore a i luoghi, ch' io cito in margine: i quali pregj, se ben si ponderino , e fi rifletta alle virtu , che ne' capi citati s' espongono, chiaramente fi vedrà, che S. Giuleppe e nel Vangelo e nell' Ecclefiastica tradizione, ci vien proposto doviziolo di meriti assai più di quel che sieno i Genitori di Maria, per altro fantiffimi, e meritevoli d' ogni venerazione, ed offequio. Se poi si debbano preserire i Genitori di Maria agli Apostoli, ed al Battista, voglio che sa argomento di disputa a qualche Teologo, il quale brami cerifotti-

<sup>(2)</sup> Vita it S. Giuseppe cap. VII. X. XIV. XVI. XIX. XX. XXIII. XXVI. XXXIII. XXXVIII. XXIII. XXIII. XXIV. XLVIII. ed altroye.

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA. fottigliezza d' intelletto, e d' ingegnoli argomenti dimostrare la sua. abilità. Veda intanto il Lettore ciò ch' io diffi ne' capi XLIV. e

XLV. della Vita di S. Giuleppe ...

XV., Intraprendo pra il fecondo Capo d' argomenti raccolti per preferire i Santi Genitori di Maria a qualunque altro Santo. Reputo alieno dal vero, che Gesù abhia esaltato all' Apostolato, e alle, per così chiamarle, dignità e fatiche Ecclesiastiche le persone secondo i gradi della parentela, ch' aveva con esse, o almeno a riguardo d' essa. Molti preferiscono agli Apostoli il Battista. Non è ora mio intento il provare, ch' esti sì appigliano al vero; ma egli è certissimo, che inclito fu, e ragguardevolissimo l'impiego addossato al Battifta, e pure è affai probabile, che affai rimoto parente folle di Ge-

su il Battifta.

XVI, Il Principe degli Apofloli non era, che fi sappia, in guisa alcuna parente di Gesù; e molto meno lo era il maestro delle genti S. Paolo, i cui meriti furono sì prestanti, e sì esimi, ch' egli stesso giunse a dire, che aveva faticato, e sofferto più d' ogn' altro (a): ed allorchè la madre di Iacopo, e di Gioanni chiese a Cristo, che i suoi figlipoli tostero preferiti agli altri nella distribuzione, per così dire, delle cariche di S. Chiefa, ottennero una pronta, ed alquanto acerba ripulfa : nescisis quid perasis ( Matth. XX. 22. ) La dilezione dunque, che dimostro Gesù Cristo a Gioanni (b), non fu effetto della parentela fra loro, ma fù effetto di qualche particolare virtù di Gioanni, e comunemente fi crede, che tal virtù fosse lavirginità, a que' tempi non molto frequente; per la qual cagione gli lasciò in consegna, e per così dire in deposito, la sua santa madre (c). XVII. Grande poi fu certamente l'amore, che dimoftrarono i Genitori di Maria alla Santa fanciulla, e fe pur si brama, anche a Gest : ma non fo , se posta aversi in tanto pregio , che superi le virtù tutte di Giuseppe, e gli esperimenti fattine, e le fatiche tole-

rate per adempiere gli obblighi del suo ministero : e comunemente

<sup>(2)</sup> Abundantius illis omnibus laboravi . I. Cor. XV, 10. Si vegga ancora ciò ch' egli copiosamente insegna nel Capo XI. della lettera II. a i Corinti v. at. e fegg. (b) Discipulum, quem diligebat Jesus fequentem : qui & recubuit in cana fuper pellus eins Oc. Jo. XXI. 20.

<sup>(</sup>c) Cum vidiffet ergo Jefus matrem, & Difeipulum ftantem quem dligebat dielt matri que: Mulier; ecce filius tuns: deinde dicit Difeipulo: Ecce mater tua : Jo. XIX. 27. Valde bonorandus eft beatus Joannes , qui fupra pellus Domini in cana recubuit. Cui Chriftus in Cruce matrem virginem virgini commendavit. Virgo eft elettus a Domino, atque inter ceseres magis dilettus. Refponf. I. del primo Notturno di S. Gioanni .

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

mente fi crede di no: Molto meno fo, se fia vero ciò the fi diero a credere alcuni, riferiti dal P. Gio: Tommafo, dello Iplendore , e per così chiamarlo ardore di carità parricipato dalla vicinanza di Maria. Il P. Rainaudo pone fra le Dottrine inette ( Jurfur Doctring. ) Dipryc. Mariana ( Par. I. pun. II. 12. ) che Maria Santissima apparisse nell'uscire alla suce adorna di raggi : injuper de eiusdem Corpore in ortu nitentissimo ac fulgidissimo (n. 16.) Ma egli è certo, che Mosè non apparve colla faccia adorna di raggi per aver veduta da lontano Maria Vergine, ma per aver goduto da vicino per langhissimo tempo i colloqui col Signore (a), il quale però, se fi vuole, eli avrà fatta nota la fua incarnazione, e nafcita da una Vergine. Anzi neppur fi sà, che il Redentore abbia avuta fuminofa la faccia, fuor che nel tempo della transfigurazione: (b) ficchè allor che S. Girolamo dice, che (c) fulgor ipfe, O majestas Divinitatis occulta, qua etiam in bumana facie relucebat, ex primo ud fe videnses trabere poseras afpectu, comunemente ciò s' intende d' una certa maeftà dell' occulta divinità, la quale, per così dire, traluceva dalla stessa faccia di Gesu-Cristo, non già di qualche splendore, che mandasse raggi, o splendori dal volto.

XV. Non è poi vero, neppur eneralmente parlando, che prima fi debbono ricolmare de i benefici i Genitori, e poi penfar ad altri. Se uno aveffe i genitori provedeti abbañanza, e i fratelli bifognofi, dovrebbe prima pentare a i fratelli, che a i Genitori Oltre di che, Maria Santifisma fapeva bene, chi i fuoi Genitori erano fisti per i additro, ed erano tuttavia fommamente beneficati dal Signore, e ricolmanti ci favori, e di grazie. Non vi era dunque d'uopo riciccarne altri nuovi, e laficiava al donatore d'ogni bene, che difpenfalle le fue beneficenze allo Spofo fuo, agli altri parenti, anzi a qualunque altro egli aveffe riputato confacence, e oportuno. Si verga ciò che inatorno alla grazia corrifopondente all'impiego che il Signore comparte, altrove diffi. Ecco ficiolte tutte e tre le qualitoni propolite nel titolo di quello capo.

teionio Matthaum nomine D. 9.

<sup>(</sup>a) Exed. XXXIV. 29. 30. Ignorabat, qued cornuta esset facies sua ex consortio fermonis. (b) Matth. XVII. 2.
(c) Nel cap. IX. di S. Matt. su queste parole: Vidit 9ess bominem sedentem in

#### CAPO IX.

Vita condotta da' SS. Gioachimo, ed Anna prima d'ottenere Maria Vergine per ficliuola.

L N Ulla ci narra l'antica tradizione intorno alla vita condet-ta da Gioachimo, e da Anna prima di ottenere dal Cielo per figliuola l' inclita Vergine, ch' era destinata per Madre dell' unigenito del Divin Padre, allerche questi per redimere l' uman genere avrebbe prefo carne nell' illibatiffimo utero di lei, fe non che S. Gioachimo era generofistimo verso il Signore, e i minifiri del tempio, e generofa parimente verso il popolo : vale a dire verso i poveri (4) del popolo: e che ardentemente pregava il Signore d' aver prole, mailimamente dopo che gli convenne foffrire dal Sacerdore, l'affronto di vederfi rigettare le fue obblazioni, poichè gli era negato dal Cielo di ottenere figlinoli; e lo flesso a un di presso narrano di Anna. Ma l' origine di questa tradizione, benchè fembra venire dagli apocrifi, probabilmente verrà da fonti migliori, poiche la Chiela certamente aderifce a ciò, che fi parra dell' elemofine fatte da S. Gioachimo, poiche ne comincia la Mesfa colle celebri parole del Salmo CXI. 9. Dispersit dedis pauperibus, justitia ejus manet in aculum faculi. Lo stesso inculca nell' eniftola, ch' è presa dal Capo XXXI, dell' Ecclesiaffico, Elcemosinas illius Oc. Le parole del Salmo CXI. Di/perfis Oc. ripete nel Graduale: molti SS. Padri l' inferirono ne' loro libri, ed indicarono di crederne, fe non vere le circoftanze, vera per così dire la foflanza, vale a dire la precedente flerilità, le loro preghiere per ottenere la delideratiffima prole, e la beneficenza del Cielo, non folo in concederia ad etfi, ma concederia la più eccellente Creatura, che, toltane l' amanità di Crifto, fia flata prodotta dalla... divina onnipotenza; nè riculano molti di ammettere per vero ancora ciò, che ne' fuddetti apocrifi narrali intorno al voto fatto da i Santistimi genitori per conseguire qualche prole : vale a dire d' offrirla al servigio del Signore nel tempio. Certamente Fulberto, il quale, ficcome più volte ho detto, si protesta di non ade-

<sup>(</sup>a) Afferte mibi buc detem agnas puras immaculata: O' erunt Domini Dei mel, O' adducite mibi duoletim virulos mandas, O' erunt Sacerdotum... Et adferte mibi ecrium bireus, O' erunt centum birei totius populi. Protevang, Jacobi S. IV.

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

aderire agli apocrifi (a), con tutto quefto della fterilità de' Santi Genitori di Maria, e del voto antecedentemente da effi fatto coal lascid scritto : (b) Isa justi Deo, & bominibus pauperes, annos circiter viginti, cassum Domini conjugium, fine liberorum procreatione exercebant : Voverunt tamen, fi forte Deus donaret ei, fobolem, cam fe Domini servicio mancipaturos .... Factum est staque juxta verbum Angeli: nata est in Civitate Nazareth Sanctissima Virgo, O manfit ibi tribus annis in paterna domo, pofica vero ficut parentes illam Deo voverant, ducta Hierofolymas, in templo Do mini conversata est usque ad quarrum decimum annum, jejuniis, O' orationibus ferviens die, ac noche, O' virginitatem fuam vovens, quod ante virgo ulla non fecerat, Angelicis colloquiis frequenter utens. . So bene, che a di noftri fi oppose a cotesta tradizione un Teologo di molto grido, quale certamente fu il P. Serry, che nondubitò di affermare, che ciò che narrafi della fterilità de' genitori di Maria era affatto incerto . (c) Incerta perinde, dubiaque est piorum parentum serilitas, concepto voto, ac fingulari portento depulsa, ut effata prorsus atate Mariam gignerent : ma so ancora, che pochissimi aderirono a tal opinione; ed è evidentissimo che la Chiefa fi è mostrata inclinatistima a credere, che Maria-Santiffina nacque di genitori sterili. Nè surono aliene persone dabbene insieme, e di gran senno dal persuadersi, che offrissero al Signore in servigio del tempio la prole, che sosse loro concessa. Nel-la disservazione VIII. della Vita di Maria Santissima allegai moltissimi Scrittori savorevoli alla suddetta opinione, e fra questi non pochi antichi, e fra i moderni il Cupero, uomo non men dotto, che critico e udizioso, il quale per ribattere l'opinione dell' Echio, che faceva Anna moglie di tre mariti, atteftò, che non era probabile, che cotesta Santissima matrona dopo estere stata af-

fai lungo tempo flerile, non fosse contenta d' un marito si pregie-

<sup>(</sup>a) 51 vega la terra Oraz one del Santo intorno alla Nitività di Maria Verginei in orna Alma Frigini Maria involedar: în efla alla pag. 141. così fi legge: Ob nevo l'evi, Qi Pobbii retairos, ani fondina capitoripitose de Maria Domini Ngalvia (c. Orabania to the Domini proporant, ita urritat, più la comini Ngalvia (c. Orabania to the Domini proporant, ita urritat, più Domini Ngalvia (c. Orabania to the Domini Proporant, ita urritat, più la comini del comini del comini della comini d

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

voie qual' era Gioschimo, ma palfaffe ad altre nozze (a) Non est occossimile, Santisismum mateonam, que post disturnam serviciatem diaguna munere excellentissimam Vingmem peperetat, sais silva, taique vivo non susse excellentissimam Vingmem peperetat, sais silva, taique vivo non susse concentam. A mile dunque, che Anna mentre eta moglite di Ciocalimo, cra sterile. Prego pertanto il Lettore, il quale bramasis di vedere espresiamente la testimonianza de nostri machiri, che ciò attessano consultare la disterazione VIII. della Vita della Santissima Vergine, cui pocanzi citai, a i quali vo' che s' aggiunga l'autorità de Martirologi, Messila, e Breviari antichi, alcuni de' quali io citai, allocche favellat del culto dato dalla. Chiefa a I Santi Genitori di Maria. Exiandio nella disterazione VIIII. (quest. III. cap. l. n. 9. pag. 305.) allegai un' antica fequenzia di tal tenore.

Altifima providente Cuncta recte disponente Dei sapientia. Uno nexu conjugatis Joachim, & Anna gratis.

Juga funt sterilia.

Ex cordis affectu toto.

Domino fideli voto.

Se firinxerunt pariter:

Mox fi prolem illis dare

Dignetur, banc dedicare

In templo perbenniter.

HI. Nel picciolo mediale flampato in Germania ful principio del locolo XVI, initiolato: Vade mecum o la miffele internation, al foglio XXI. vi è la media di S. Anna: la cui feconda Orazione è la feguente: Deux, qui Annama Beatiffmam din fletilen, prolevoluifi Sacratiffma fecundari: tribue quafamus, ui omnes annomi piam matrem venerantes in bora moris, utriufque prafentia gauder mercanter. In quale medicum a media vi è una fequenzia, nella quale fi attefla la fletilità, di cui favelliamo.

Gratiofa sic vocata

Diu mansit sterilis.

IV. Vi fi aggiunga l'autorità di S. Idelfonfo, o qualunque altro egli fiafi, a cui fi debba attribuire il Sermone fopra la Narivina di Maria Vergine, il quale incomincia Andisa fratres: poithe ci defetive Gioachimo, ed Anna non folamente fierili, ma vecchi, e nullamente adatti ad avere figlionil. Ecco le pavole del Santo Dottore. Maria Virgo non fie nata eft, feut folent pueri, vel puelle nafei: fed Anna fierili; O parse lam fene, extra confuerudimen mulierum, post refrigescentem calvem, O Inquinem jantepidam...oria esti; fie cuim volute Dominus, ut de sali vasculo matete, lua nafecretur.

٧.

V. Nè mancano conghietture verifimili, con le quali vie più fi convaida la fin ort elpola fenenza: La prima è la fegente. Biona parte delle persone prefiantisme in fantità, o almeno assi beamerire del popolo giudaico, nacquero di genitori fertili, a cui possia per divina benessenza su conceduto aver. prole. Così l'acco nacque da Sara e stenie, e vecchia, col Rebecca su moglie, da cui possia nacquero. Esar, e siacobbe, progenitori degli idumei, e de 'Giudei, gras flerile, e divenne feconda ad intercessione d'Istacoo, che ne porse ferventi preci al Signore (b). Sterile era Rachele, che su possia madra si Giudeppe è benementico e dell' Egistro, a del popolo Ebreo, est a lei il Signore instantemente pregato da Giacobbe so Soso concedette la beramata secondista. (c)

VI. Sterili erano i Genitori di Sanfone, ch' effer doveva il domatore de' Filistei, e il liberatore del popolo eletto (d); e ad essi su promesso da un Angelo, il quale descrisse i cibi, da cui si doveva aftenere la madre di lui, mentre era gravida; e prescriffe il mododi vivere che doveva ferbare, il figlinolo, che da essa nascerebbe. Sterile eziandio era Anna moglie di Eleana (e) e madre di Samuele uomo affai celebre e in fantità (f), e nell'amministrazione, e giudicatura del popolo (g); e che oltre a ciò pervenne ad essere condottiere d' elerciti e liberatore de' Giudei affaliti da' Filiftei (b). Sterile in fine era Elisabetta, moglie di Zaccaria, ed ambidue sì innoltrati in età, che non v'era speranza alcuna di prole. Percio, per accertare Zaccaria, ch' erano flate efaudite le sue orazioni presentate al Signore per ottenere un figlio, fu d' uopo che se gli mandasse un Angelo dal Cielo ad attestarglielo; a cut non prestando Zaccaria pronta fede, ne su punito col divenir mutolo, e da tal incomodo non fu libero, le non dopo che Lisabetta partori il promesso figliuolo, e vennera l'attavo giorno i vicini e parenti per circonciderlo (i) .

VII. Ma chi più fanto di Maria, chi più di effa benemerito del penere umano, confeguentemente chi più di effa ras degne, chen foife preceduta la natività con miracoli, qual' è fuor di dubbio il
nafere da Genitori fierili, ed anche avanzati in etal 25 es prefali
qualche fede al libro apocrifo intitulato Engelo della Natività di

<sup>(</sup>a) Gen. XVIII. 10. 6c. XXI. 1. 8cc. (b) Gen. XXV. 14. Directarlyine of plate form of the first field of the first field of the field o

VITA DE'SS. GIOACHINO, ED ANNA. Maria Vergine, di cotesto argomento si valle l' Angelo apparso a S. Gioachimo, per accertarlo d' esfere egli eletto Padre della Madre del Redentore. Veggafi il Capo III, di tal libro;

VIII. Ma mi fia lecito di rapportare a propofito di Gioachimo, d' Anna ciò che di Isacco, e di Rebbeca pronuncia il Grisoftomo (a). Fa d' nopo (dice egli) che primieramente ricerchiamo, perche mai essendo Rebecca non meno ch'il marito di lei d'una probità, e virele fingulare, fu effa flevile. Non possiame riprendere la loro vita, e attribuire a i loro peccati il non ottenere esti la bramata prole. E quel ch' è mirabile la moglie del giufto tfacco incontrò la fuddetta disavventura: e parimente furono sterili Sara madre di esto, e la dilesta moglie di Giacobbe Racbele, nuora di Macco. Che vuol dire coselto coro di donne Iterili? susse dabbene, susse vivsuole, susse fi pie che la probità di esse e de loro mariti dallo stesso Dio viene te-Asticata: poiche egli afficuro ch' era Dio di Abraamo, il Dio d' Macco. il Dio di Giacobbe. (Estod. III. 6.) ... Esponiamo la cagione. della sterilità di coteste fante Donne . Ma qual è mai ella? Eccota softo. Affinche, su allor quando vedras una Vergine dare alla luce il comun noltro Signore, non gli neghi fede. Ravvolei dentro la tua mense l'incapacisa nasurale ch' avevano cosefte Sanse donne de far fiplioli le quali con sueto questo furono rese seconde, e lascia ben tofto di maravigliarei che una Vergine fia rimafta incinta. Quando dunque ti chiederd il Giudeo: in qual guisa mai partor) una Vergine? e su chiedegli: in qual guifa partort una Donna e sterile, insieme, e vecchia? Due obici a sal parto s' opponzono e la coltruzione delle membra, e l' età; uno solo impedimento si oppone al parto d' una Vergine, ed è che non si osferva in esto l'ordine da principio Abiliso. La serile adunque prepara la strada alla Vergine. E affinche su chiaramente comprenda, che precedere doveva l' elempio d' una sterile resa seconda, e seguirlo il parco d' una Vergine, odi in qual guifa favelli l' Angelo Gabriele a Maria; (b) Concepirai nell'utero, e partorirai un figliuolo, a cui imporai il nome di Gesù : e tutto sid fara opera dello Spirito Santo ... e perche su chiaramente conolca. ch' il concepimento d' una e sterile, e vecchia rende credibile il concepimento d' una Vergine: foggiunge l' Angelo immantinente: Ecco ch' Elifabetta tua parente non che sterile, eziandio vecchia è rimasta incinta, eccone già il sesto mese della sua gravidanza &c. e in tal guifa col recensissimo esempio d' una gravidanza miracolofa succedura in Elisaberra, l'induce a credere un' altro genere di miracolofa gravidanza, che doveva adempiersi in lei.

IX.

IX. La II. conghiettura viene fomministrata dal vantaggio, che recano le preci porte al Signore, a coloro che le porgono : alloramaffimamente, che non fono sì tofto efaudite: poiche fuor di dubbio ed accrescono colla pazienza il merito di chi le porge, ed efaudite che sieno, fan maggiormente conoscere il pregio di ciò. che fi è ottenuto.

X. E' la terza, ch' in tal guifa fi fa palefe, che la prole, che il Signore concede agli flerili, è un fingolare beneficio del Cielo poiche non potendofi attribuire alla natura, fa di meftieri, che si attribuisca alla grazia, di cui dispensatore benefico si dà in tal guifa a credere il Signore : e quest' ultima conghiettura viene chiaramente elpressa nel capo-III. del libro della Nativirà della. Vergine o fia Evangelio ( apocrifo ) della Narività della Vergine: poschè ci avverte, che fu Anna di sterile resa seconda, affinchè fi conoscesse, che dono del Cielo, non frutto naturale era la prole, che n' ottenne . (a)

XL La IV., che fi cominciasse con un miracolo la vita di colei, ch' effer doveva un mallimo miracolo, e per cui fi doveva adempiere il fommo de' miracoli, quale è l'incarnazione del divin Verbo. Ciò indica il Dama(ceno con le seguenti parole (4). Es cur vero Viveo mater orta ell ex flerili? Plane quia oportebat, ut ad id a quod folum fub fole novum futurum erat, ac prodigiorum caput, via per producta lierneresur, pauliatimque ab bumilioribus ad lublimiora progrellio fieres .

XII. lo non pretendo già, che cotefte conghierture fieno indiffolubili, ma solamente pretendo, che abbiano non lieve peso. Per tali certamente le conobbe il Montacuto, o sia Montacutio, la cui autorità nel presente argomento dee aversi in moltissimo pregio, poiche egli è di communione opposta alla Romana, qual' è l'Anplicana : e nell' Opera sua si propose per metà di ribattere le opinioni de' nostri Maestri, e specia mente quelle del Baronio. Così egli dunque lasciò scritto di Maria Vergine (c), de sterilibus parentibus. O' lenio jam confectis negnaquam negaverim ... precibus luis impetrafe a Deo Joachimum , O Annam facile concesserim. E poco prima favellando della sterilità di Gioachimo, e di Anna fi

<sup>(</sup>A) Peccati namque, non natura ultor eft Deut: O' ideo cum alicujus uterum elandit, ad boe facit, ut mirabilins denno aperiat , & non libidinis effe quod nascitur, sed divini muneris, cognoscatur.
(b) Omil. I. nella Natività di Maria Vergine .m. 11, pog. 842. del Tomo-

<sup>(</sup>c) Apparat. VIII n. 35. IL dell' edizione di Venezia.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. era in tal guifa elpresso (a). Quod narrant Ny Jenus, O Damascenus non est improbabile, O facile, at libenter credo: non quod illi authores bac prodiderint : fed quod e re christiana fit . O dignitate L'arginis illustranda, O' useata in magnilibus fuis divina dispensatione, miracules quibusdam, O' posentia singulari, non tantum indulgentia quadam, O' miferatione fingulari, vel gratiis quibufdam. gratis datis, fed eximits Verginis nativitatem in primis illustrare. David Deo templum extruere volebat, ut Deus in illis ritibus pra-Scriptis coleverur. O' Fæderis arca quam bonorificentissime ibidem collocaretur . Quod , quum ipfe ex animi fententia non poffet confummare, impensis samen maximis, O' sumpru stupendo materiam construendo semplo praparavis. Opus, inquiens, grande est, neque bomini babisacio, fed Deo praparatur. Non video, cur non liceas ifta de corpore virgineo semplo Dei Omniposentis augadus, in quo arca fæderis; semen mulieris repromissum, sanctum illud, uti appellat Gabriel consecrandum, O locandum fuis. Magno procul dubio opere Temolum illud Ocopiou apparabatur, nec, ut una de multis, mater Donini in bunc Mundum processes a materno utero. Questo stesso poi con l' argomento, che da noi dicesi a foreiori, dimostrò egli anche al n. 35., che veder fi potrà dal Lettore. Mulsa din fleriles precibus a Deo liberos imperrarunt .... anima autem , O' fensibus bonoratior O'c.

### CAPO X.

Vita condotta da Genitori di Maria, dacchè favono afficurati della grazia fegnalatiffina di dovor avvr per figlia la Madre dell' Unigenito del Divin Padre: nel tempo in cui nacque, e in quello morra sche feorfe, finchè giunfe a gli anni, ne quali fu collocata in l'ipofe a Giul-pipe.

I. SE ci atteniamo a ciò, che n' infegna il Vangelo (aportifo) intitolato della Narività di Maria, avvifati che fepratamente furono Gioschimo, ed Anna della fegnalatiffina grazia lor conceduta dal Cielo, di dover avere per figlia la madre del defideratiffino Redentore del genere umano, ii portarono al luogo, che loro era fiato preferitto dall' Angelo, fi avvifarono vicendevolnente della avuta visione, ne refero le dovute grazie al Sigaore, lo venerarono, ed attefero il giufto tempo del parto di al inclita-

VITA DE SS. CIOACHINO, ED ANNA.

prole (a). Ma se non è certo ciò ch' ivi narrasi, è suor di dub. bio probabilissimo in quella parte almeno, che rifguarda i dovuti ringraziamenti porti al Signore, e l'adorazione ad esso prestata. II. Che l' origine del Corpo di Maria si debba ad un semplice ampleflo, o altro fimile ftraordinarissimo modo, e rimotissimo dal comune, e solo riferbato a prole si inclita, fu insegnato da qualche Scrittore, il quale fi diè a credere di onorare non meno Maria, ch' i Genitori di essa coll' aderire a cotesta opinione (b) anticacertamente, poiche mentovata nella Tragedia Chriffus patiens, e indicata da S. Epifanio ( leb. 111. adver. barefes: barefi 51. 59. alias 70, n. s.) e dal Menologio Greco 21 IX, di Decembre. mentovata anche poscia da Pelbarto da Themesvvar nello Svellario della corona della Beata Vergine ( Stellarium Corona Beata Virginis lib. IV. part. I. art. I. ), e rinovata nel fecolo XVII, da un certo Jacopo Imperiali, ma ben tofto, cioè l' anno 1667. condannata in Roma, come ce ne afficurano il celebre P. Serry (Exercis, XIX. n. 6.) e il Graveson nel luogo dianzi citato. Se dunque ci abbattiamo in qualche pittura o fia questa greca, o pur latina (ed io ne ho vedute molte, anche negli uffiziuoli di Maria Vergine del fecolo XV. e XVI. ) ne' quali si rappresenta un tal amplello, attribuitelo alla cautela dell' artefice, che in tal modo volle rappresentata l' origine di Maria, cautela lodevole, se prudentemente s' intenda e palesemente indicata dal Menologio di Basilio, il quale propone alla festa indicata della Concezione di Maria tal pittura: e pure nella descrizione di tal festa riprende l'errore, già ripreso da S. Episanio, e da altri antichi Dottori. Chi bramaffe vedere diffusamente trattar quefta questione. legga ciò che ne scrissi nella Vita di Maria Santissima ( Differ, II. qualt. 1.) e vi si aggiunga ciò che s' incontra nel libro di Teofilo Rainaudo intitolato Dipirca Mariana par. I. Pun. I. n. 10.) ne spiacera (cred' io) a un Teologo, vedere ciò ch' in altra affine questione parimei te inicgnai; cioè nella questione III, della-

(b) Tillemont nella nota IV. Sopra Maria Vergine, Graveson. De Mysteriis, or annis Christi pag. 38. To. I. edir. Rom. Si verga ciò che ne titeritee
Il Cupero ai as, di Luglio. Comment. Ister. S. II. n. 20. e 21. Benedetto

XIV, della fefta della nafcita di Maria S. II. &c.

<sup>(</sup>a) S. V. Igitur inuta. Angeli prateptum nergue de loto, in our ears, promovement de loto de la compania posicio de la compania produce de la compania posicio de la compania de la compania posicio de la compania de la compania posicio de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la

VIT A DE' SS. GIO ACHINO, ED ANNA.

suddetta dissertazione I. della Vita di Maria Vergine, ed avverte Teofilo Rainaudo n. 11. 12. e 13. del punto I. della parte

I. dell' Opera intitolata Diperca Mariana.

III. Ma dal concepimento facendo passaggio alla gravidanza ci descrivono alcuni Scrittori affai dabbene, che S. Anna nella fua gravidanza fu esente da quelle nausee, ed altri incommodi, da' quali sogliono effere accompagnate le gravidanze, anzi da quel peso ancora che naturalmente ha il seto, allorche è nell' utero della Madre. Per quello rifguarda le naufee, ed i dolori di stomaco, e simili incomodi, i quali fogliono accompagnare le gravidanze, io non avrei difficoltà alcuna di dichiararne esente Anna, allorche portava nel seno Maria Santissima. Era Maria stata scelta dal Signore per recare al Mondo consolazione, e allegrezza. Non è dunque probabile, che recasse tristezza, e dolore a quella, ch' era flatadestinata a custodirla lungo tempo nel seno, per poi darla dopo i richiesti mesi, alla luce. Ma per ciò, che risguarda il peso, che colla sua mole naturalmente hà il seto racchiuso nel seno della madre, io son di parere, che S. Anna lo provasse, benchè per avventura non sì grave, come lo provano l'altre donne gravide. La ragione fi è, ch' il peso non suol andar disgiunto dalla mole, Se dunque il Corpo di Maria aveva mole, come di fatti l' aveva, qualche pelo le gli dee attribuire. Ma certamente leggiero. e fenza quell' aggravio , che naturalmente reca una mole, io credo che fosse ad Anna il corpo Santissimo di Maria; poiche come dianzi diffi, non è credibile che fosse di aggravio alla madre colei, che doveva recare salute al mondo. E ad Anna ancorasembra poterfi addattare in qualche senso, benche affai ampio, il detto di S. Fulgenzo (a) pronunciato di Maria, che portava nel seno il Redentore. Nulla fieri gravedo posuis concipiensi, nulla wiflitia parturienti. Qui enim venerat trifte latificare faculum, ventris non contressavis bospitium. Che le foste necessario ricorrere a' miracoli, io nulla temerei di ricorrervi. Non è forse probabile, che il Signore, il quale voleva formar Maria un prodigio di beneficenze e di grazie, non la faceste benefica alla madre, che nel ventre fuo la cuftodiva?

IV. Attestano molti Rabbini allegati dal Lirano (b) che il Signore allegeri di molto il peso dell' arca, allorchè i Leviti la portavano.

<sup>(</sup>a) Serm. de laudibus Maria ex partu falut:. (b) Sulle parole del lib. I. de Paralipomeni cap. 15. V. 26. cum adjuvisse Deus Levitat, qui portabant arem.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. no, affinche non ne rimanessero aggravati, ed oppressi. Cornelio a Lapide però commentando tal passo non sa attenersi a questa opinione. ma suggerisce un' altra più probabile, ed è, che l' amore verso il Signore, e la brama di perfettamente adempiere il loro dovere allegeriva ad esti il peso dell' arca. Deus adjuvit cos animando, vires, O' prasertim amorem suggerendo, ut libenter bajularent arcam, ideoque onus vix fentirent. Quare illud miraculum non tam fuis potestatis, quam charitatis, Hac enimi efficiebat, ut illud onus alioqui gravissimum, amantibus levissimum videretur. Ma perchè non

potremo dire noi, che una fimile grazia conceduta fù ad Anna, la quale portava dentro il suo seno quell' Arca, che doveva una volta effere non già la depositaria, per così chiamarla, delle tavole della legge, ma la fede, anzi il trono (poichè così viene da molti nostri Scrittori chiamata) del sovrano Legislatore?

V. Ch' esente da dolore ne fosse il parto, lo asseriscono quegli Scrittori, che vengono citati dal P. Giovan Tommaso da S. Cirillo (a), a i quali Scrittori egli consente. Ne sa menzione Teofilo Rainaudo (b), ma non aderifee a tal opinione, anzi la dispregia, chiamandola surfur doctrina: ne pure vi aderiscono il Graveson de myster. O annis Christi to. 1. pag. 38. ed altri ancora valenti Teologi. Chi la fa elente, fi fonda primieramente negli elempi delle Donne, le quali partorirono fenza dolore, come Jochabel madre di Mosè, (c), la madre di S. Liduina (d) ed altre ancora. Perchè dunque si negherà ad Anna madre di una figliuola assai più eccellente di quel che fossero Mose, Liduina, ed altri figli, per altro efimii?

VI. Il secondo argomento si deduce dal fine, che il Signore si propose in creare Maria: vale a dire di dar principio con esta allafalute del mondo, ficch' ella vien chiamata aurora di quella luce, che dovevasi poscia diffondere per l'Universo dall' unigenito suo figliuolo Gesù. Siccome dunque il principio delle difavventure di Eva fu il dovere partorire con dolore: In dolore paries, così il principio della nostra riparazione doveva palesarsi col nascere l' inclita nostra Bambina senza verun dolore, anzi con gaudio, consolazione della madre, poichè chi ardirà di negare ad Anna fomma confolazione, ed allegrezza, quando ben fapeva di recare con tal parto al Mondo la bramata riparazione, e falute?

VII. Il terzo argomento è il seguente. Nello stato dell' innocenza avreb-

(c) Giuleppe Ebreo lib. II. dell' antichità cap. q. (d) Tommalo a Kem. cap. z. della vita di effa Santa.

<sup>(</sup>a) Miter bonorificata cap. 34. (b) Diptyc. Marian, par. I. pun. Il. 12.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

avrebbero le madri partorito senza dolore (a). Avendo dunque S. Anna ( secondo il parere di molti Teologi ) conceputo a somiglianza dello flato dell' innocenza, avrà perciò partorito ancora a somiglianza di tale stato, e conseguentemente senza dolore. Io in quanto a me nulla ho da riprendere in cotesta opinione, laquale mi fembra non men pia, che in qualche guifa verifimile : pur non conviene dissimulare ciò che in contrario adducono il Peramato, e il Rainaudo (b): cioè, che S. Anna concepì nello flato della natura caduta, e così pure partori; dunque con quaiche dolore, o, per ispiegarmi più chiaramente, con qualche porzione di quel dolore, che seco reca il naturale ordine delle cose: benchè poi deggiam credere, che questo si mitigasse, per non dire ch' affatto svanisse, dalla sicurezza d'aver ben tosto da dare alla luce quella tanto bramata Bambina, che era deffinata a riparare le perdite fatte dall' uman genere nella colpa de' nostri primi progenitori. Che se pur si voglia, che affatto ne fosse esente, protesta il suddetto valentissimo Teologo, che non ne rimane persuaso.

VIII, Risponde dunque agli argomenti sa quali fi affida la più mite opinione, e il dichiara di pochilimo pelo. Al primo coll'avvertire, che i detti degli Serittori, i quali stteflano, eh'alcune madri hanno partorito fenza dolore, fi debbono prendere comparativa mente, cioè con dolore affai più mite, di quel che le Donne fogliono foffirie nel parto. Per quello poi, che fipecialmente rifugarida la madre di Mosè, è affai verifimile, che la tema di non effere l'operta, la trattenelle da madare fiori que' fier jemiti, che

fovente s' odono dalle partorienti.

IX. All' altro argomento rifonade, che fi può agevolmente ammettece, che la conolazione, che provò Anna in dare alla luce quella Bambina, ch' effer doveva la prima origine, e per coal chiamarla, radice, e fonte della noffra la lutte caufa moffne Laturie, i le minuifle il colore, che fecando l'ordine naturale foffiri doveva: ma non
percò fi crede colitetto ad somenterre, che la facelfe affatto efente dal folito naturale affanno delle partorienti, a quella guilla.
( foggiunge egli) che il parto da gran tempo attelo d'un erede
del Regno, reca bessì fommo gaudio, e confolazione alla regina, che patrorife, ma non le teglie que' dolori, che dee foffire
nel parto una donna, che trae da Evgi 'origin' que.

X. Al terzo argomento fi fottrae, con avvertire, che il partorire a quel

<sup>(</sup>a) Si vega S. Tommato s. 2. quest. 164. ar. 2. dove adduce S. Agostino della Città di Dio cap. 2.
(b) Diptye. Marian. pat. 1. pun. II. n. 13.

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

gauel modo, che larebbe flato proprio della natura innocente, fit un privilegio del parto di Maria Vergine, la quale concept, expartori in modo illibatilismo, e fingolarilimo i i Signore dell' Univerfo, e fovrano della natura, fischè non era egli avvinto alle leggi già flabilite dopo il peccato d' Adamo; ma tal privilegio non fi fleca da Anna, che rimale foggetta alle leggi comuni de i figliuoli di Adamo, e di Eva. Io non costringo il Letrore ad abbracciare piutoflo una, che l'altra di quefle due opinioni; ma, come ho già detto, nulla veggo che mi vieti l' abbracciare la opinione più mite, e più favorevole ad Anna.

XI. Che Anna pofcia dopo aver data alla luce Maria, le ufifie tutti quegli uffiz, che dee un'a morrevolifima Madre, sgli è fuor di
dubbio, ne fa di meflieri recarne la tellimonianza degli antichi
nostri Maefliri. L' avrà fafciata, e preflati tutti que' doveri, che prefia alla fua prole un'a attenta, e diligente, ed affettuola Madre,
coù in avvenire li avrà adempiuti, finche Maria avrà avuto d'uopo
delt'ajuto, e dell'allificaza di Anna. Placani qui d'inferire un'
elegantifimo Epigramma, o fia Endicasfilabo che il dottifimo P.
Giovambattifia Roberti ha pubblicate coll' altre fue vagte, e gentili
latine, e volgari poefie, fopra Anna lattante Maria Bambina ed è
quefto, (pa. XV.)

Dic jam, jam Anna, pavens bona, O verenda, Aze die age millies beatum Punctum temporis boc, tulis quod almum Tam faulte in gremium tibi Mariam . Cum tenellula dein pereleganique Prodibit niseda rofe velus flos Prodit , liliolique delicari . Horam bane dicere millies beatam Memento Hanc niveam auream banc vocato. Dum mammam dabis, O fuo adperente Suzet pupula dulce lac labello. Labello rosco, covallinoque; Millies quoties genis pudicis Figes ofcula . dulciora melle . Quid plura? Afidue in dies, O boras Onnes banc cane millies bearam Horam: ex bac evenim in dies. O boras Omnes, quotquot erunt, fluet redundans Bonumque omne, beasisafque sota.

E poichè il P. Lettore D. Alfonso Cusiani Religioso della mia Congregazione l'ha nella volgar lingua, a parere d'Uomini dotti venusiamente parafrasto, reputo che farà afiai grazo al Lettore, se qui sì descriva. Ecco

dunque la Parafrasi dianzi detta. O Di senno assai più, che d'anni grave, O buona, o dolce Madre, o alma degna Di quel pregio, in che tutto il mondo s' ave. Su softo ad onorar, Anna, t' ingegna Questo dolce momento: Aureo su'i chiama, E con candida pierra su lo segna: Il qual con tanta gioja, e tanta brama Ti ba l' alma Verginella in fen portato, Di cui fia in serra eserna, e in ciel la fama. Tu dillo mille volte avventurato: E di Cinsia più bello, e dell' Aurora: Più d' un notturno Ciel , quando è fiellato. Poi, come ella alla luce uscirà fuora, Pargoletta di grazia, e beled adorna, Tu ti ricorda benedirne l'ora. Che sl bel , quando in Tauro il Sole torna .. Non esce il giglio, e la vermiglia rosa: Od alero fior, con cui giardin s' adorna. Tu chiamerai quest ora avventurosa: Tu la dirai della diurna stella, E del nascente Sol più luminosa. Quando a te volgerà sua faccia bella La Virginetta, e colma di diletto, Tu terrai fitte le tue luci in ella. O qualor te l'appressi al casto petto, E fuzga effa il licor, che da lui fille, Col famelico suo bel labro elesso. Tal la dirai, se il sonno le pupille Le chinda, o su le imprima in su le gore Pils del mel dolci mille baci , e mille . Anna in fomma tu fempre, e in chiare note Loda quest ora, e avventurosa dilla,

Quanto il più notte, e di per se si pore.

Perochè ognuno il pianto, in cui fi fiilla,
Volgerà in ripo, e (cioleo d'ogni affanno
Per lei vina godrà liera, e tranquilla.
E quante l'ore, e i d'a quanti farenno,
E Sole, e Stelle, e Ciole in tutti a prova,
Pace, zioja, e doleczza pieveranno;
E qualunque alro ben, che la il trova.

XII. Giunta , che fu l'amabile Bambina all'età adatta per effere offerta al tempio, adempirono i Santi genitori le loro brame; e le ci atteniamo agli antichissimi apocrifi, anzi a S. Fulberto, il quale atteffa d' averlo appreso non dagli apocrifi, ma dalla tradizione, fciollero il loro voto, e il comando ad effi imposto dall' Angelo (a). E certamente molti non dispregievoli Scrittori non solamente atteflano, che Maria Santissima fu offerta al tempio, ma attestano eziandio, che fu offerta nel terzo anno di fua erà, e per voto fatto da" Genitori, del quale argomento avendo diffulamente trattato nella disfertazione IX. della Vita di Maria Vergine, prego il Lettore a leggere la suddetta differtazione : nè reputo opportuno nella Vita di S. Anna inserire una lunga disputa, che ho altrove abbaffanza efposta; e che, se propriamente, e rigorofamente vogliamo favellare . appartiene, non ad Anna, ma a Maria Vergine. Chi poi bramasse leggere ciò ch' intorno all' educazione di Maria, ne hanno scritto autori certamente ne molto antichi ne molto elercitati negli fludi della Critica, ma pur pii, ed anche dotti, agevolmente ritroverà le loro testimonianze raccolte dal P. Gio: Tommaso da S. Cirillo ne' capi XXIV. e XXV. del libro intitolato Mater bonorificata.

(a) Nel libro intitolato Vangelo delle Actività di Maria Fegina nel espo, o fia §, a. § 'inteolace l' Angelo a così partera a Cionchimo, dona conserva paries tili filiam, C' oscabit mome, epia Mariam : hec evit, un compilia, o infantia fia Domina conservata (a. Sperius Saulie replistra adhae ce utero matria. Omne immuncham, neque mandacchie, neque hibet, noque intercopoulares fornigieses raphae, y dei in templo Domini convergiate esperieri. Lo clieffo a un di preflo, fe fi prefla frede a tal libro, comando l' Angelo ad Anna, allorebe de apparere. Si vegga is leapo, o fia 5, quatto.

#### CAPO X L

Vita condotta da' Genitori di Maria , dacche ella fis data in custodia a' Sacerdoti del tempio, fino alla loro morte, e del tempo di essa morte.

I. E' affatto ignoto ciò che fecero i Santi Genitori di Maria, dac-chè la confegnarono a' Sacerdoti custodi del tempio, fino ch' ella prese in isposo Giuseppe. Ma ignota ci è eziandio la parte, ch' effi ebbero in cotesto sposalizio; del che non deggiamo noi maravigliarei. E' certiffimo, che tutti gli antichi, o fieno quefti gli apocrifi, o fieno gli Storici Ecclesiaftici, ed i nostri approvatissimi Maestri, si dividono in due, per così chiamarle, classi. Altri dicono, che Maria fu data in ilposa a Giuseppe per qualche celeste indizio: altri dicono, che gli fu data in isposa, perchè la legge così prescriveva. Si vegga ciò che su tal argomento diffusamente trattai nella Vita di S. Giuseppe ( nel Capo VIII, & segg, e specialmente nel Capo X.

II. Ciò a parere d'alcuni indica, ch'i Genitori di Maria erano già morti, allorchè ella contraste gli sponsali con Giuseppe, poichè almeno gli Apocrifi gli avrebbero nom nati. Ma ciò in vero chiaramente non si dimostra, poiche quella picciola dote, che le fu deftinata probabilmente le toccò per ellere erede, almeno in parte, del Padre, allorche moriffe. Altra parte dunque non apparteneva a i Genitori, se antecedentemente era flata in custodia, e direzione de' Sacerdoti: molto meno poi apparteneva, se su data in isposa per uno specialissimo indizio del Cielo.

III. Si dee perciò ricercare il tempo della lor morte. Il Menologio di Basilio (a) ci addita Anna morta dopo aver offerta al Tempio Maria Vergine, vale a dire dopo i trè anni d' età della Santa-Bambina. Cedreno li vuole morti, allorche la Vergine S ntiffima era d' undici anni, e Gioachimo era di ottanta, e S. Anna d' ottanta uno (b). Ne apportano alcuni la ragione, o sia una verisi-

<sup>(</sup>a) A i as, di Luglio: Itaque Anna cum genuisfet, ut prafati sumus, magnam utilitatem , mundique falutem , immasulatam domnifque labis expertem Deiparam , camque educaffet , atque in templum adduxiffet , Deoque obtutiffet , ad iolum gandens migravit. (b) Hittor, compen. pag. 147. edit. Ven. Parif. 189. Joachimus octogenarius decessit : Anna annot nata undeologinta vitam finivit . Ab iis in templum dedulta Bei genitrix, anno atatis fue tersio . undeeim annos nata parentes amifit.

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

smile conghiertura. Tucti fanno alfai avvanzati in età i Gotiori di Maria Santifina, al dicrèbe il Signere lor concelle l'anabilità finna, e defideratilisma prolet fasciamo dunque, età avelico fettanta anni, o a un di predio Eccolis quinti all'età di ottanta, o octantanno, allorche Maria aveva undici anni: e morirono confolati abadanza, allorche lepereo che ra non molto lonzano il tempo, in cui naferre dovea il Redentore. Vi fi aggiunga il dienzio del Vangelo, poiche fe offic flato vivo qualcheduno de Genirori dopo il parto di Maria Vergine, è probabiliffimo, che fa ne fascefie qualche mentione.

AV. Ma non cutti a tal opinione fi fottoferivono. Offervano uomioni doutifini chè du do cella Chiefa Remana il non celebrare lafafta di verun Santo, il quale precedette la safeita del Redentoce, tolcine d'obleccabei; di cui in Roma, e confeguentemente da
chiunque fi fervir del Breviario Romano, fi celebra il martirio
al primo di Agolio ; probabilmente perche i loro Corpi ripofano
nella Balica di S. Pietero in Viacolis, nella quale fi bolonnizia la
trasilazione di effi vincoli; (o come altri vogliono la dedicazione di quella Balica.) al primo di Agolio vale a dire in quello
fitefor giorno, nel quale fi recebra la memoria de SS. Maccabei.
Solonnizzandofi danque dalla Chiefa Romana, la memoria de SS.
Genitari di Maria, ciò indica che vivefiero alcun, tempo dopo
la raficia del Redentore, a monto il a del con proportio.

V. Non è poi necessario per dichiarare miracolosa la nascita di Mariag dir fare i Santi genitori di effa pervenuti all' età di feffanta. en più anni allorche l' ottennero . Miracolofa fu fuor di dubbio la nalcita del Battifta, e pur miffuno 2 if Genitori di effo di fef-- fanta anni, allorche fu ad effi conceduto Li fanno bensi avvanzait ti negli anni ambidue, e fterile Elitabetta, poiche il Vangelo lo attefta, eo quod effet Elifaberb fternis , O ambo proceffiffent in diebus fuis : ( Luc. I. 7. ) ma a spiegare ciò, basta concedere quaranta anni ad Elifabetta, poiche a una Donna l'età di quaranta anni è età che frequentemente non ha figli: e cinquanta a Zaccaria, eccoli dunque ambidue avvanzati in età da non aver figliuoli : anzi fembra probabile, che Gioachimo, ed Anna foffero di un' età poco dissomigliante dalla dianzi attribuita a Zaccaria, e ad Elifabetta, poiche fe foffero ftati entrambi di feffanta anni, chiedendo un figliuolo al Signore, avrebbero chiesto un espressissimo miracolo; e poco diffimile da quel ch' ottennero Abrammo, e Sara: il che non è verifimile: non dovendo le persone dabbene chiedere fenza estrema necessità, o almeno non senza un particolare impulso dello Spirito Santo, e uno fraordinariissimo vantaggio della Chiefa chiedere, dico, al Signore un indubitato miracolo,

H

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

Ma di qual accelità potevano lufingarli Gioachimo, ed Anna, per chiedere al Signore figliuoli, avanti che l'Angelo deferivelle ad effit a flavordinaristima eccelenza della figliuola lor conceduta dal Cieleo VI si aggiunga, che S. Fulberto non attribuice ad esti uni est si avanzaza, allorche l'Angelo gli avverti, chi erano state et ciaditte le loro preghiere, ed averebbero confeguita una Bambina gloriostifima e superiore alle loro foperaze (a).

VI. E' poi fuor di dubbio gran confolazione il fapere ch' è proffimo

un'ample done, ma è molto maggiore il goderio per alcuna tempo, ancorchè questo nos fa molto lungo. Bashè a sicuna per morire contento, j' aver avuto nelle braccia per pocci momenti il tanto bramanto Redentore (s) ma piena non fa in contento, che provò Mocè nel vedere da vicino la etrra di promissione, che provò Mocè nel vedere da vicino, che tifa di popolo fra non molto n'enterecibe in policifio posichi non poct eggi entrari, nel singgiarne i frutti, nè goderne l'amenità, e l'abbondarza. Deuteronom. XXXIV. 1. & C. Vidashi samo oculis suis, © non transibita ad

VII. Il filerazio del Vangelo intorno ai Geniteri di Maria non mi fembra aver gran forza. Non vi fu occasione di parlarne. Ecco perche il Santo Vangelo li palia fotto filenzio. E non pochi Maestri più opportunamente di infegnano non effer l'argemento negativo di tai valore, che ci coftringa a prefiavri torbo l'affendo. Di S. Zaccaria Paste di S. Giovambattifia nulla abbiamo nel Vangelo dopo la nafeita del figliuolo. E pur molto ei viene fommiennifirato dalla tradizione intorno alla morte di effo e ciò non-difiosiamenta Tillemont rivito di moto fenno (c).

diplacquerat illumonic tritto di moite tenno (c).

VIII. Altri dunque ne differifeono a più lungo tempo la morte i almeno. di Anna, poichè di Gioachimo non ofano ciò affermare, cui vogliono alconi effere morto di là a non molto, ilaciando fuperfiite e Anna. (d) II P. Gio: Tommafo da S. Cirillo Carmeliano Scale

OLAD

<sup>(</sup>a) Ita julii Dea, Et bominibu pauperus, annu clietter valjuiti, caftum Dee canjagiam fini dinorum processatione exercibati. ... Evoluti erge sict announce
carriculti miljus est Angelus Domini prius ad Spachim dinink ad Annum,
"unuciane ti michipurum filimo mombe Mariam, cali finiti facilitate, necarres nata finitis, ne police naferetur. Setum III De Rativit, pag 138,
edit. Paris 1608. (b) Luce III 35, 82 85, 82. Es ipse excepte som in milato
finis, Eb enedizie Drum, E dizit: none dimitti fervom num, Domini, secandom vorbum tum in paca, quia videram couli mis safatare tum.
(c) Histor. Eccles, To. I. S. Jean Buttide at. III. pag. 88.
(d) Dichiel Certofino però il sis vivo con l'incarnatione et Groty, polich

Ed Dichiel Certofino però il sis vivo con l'incarnatione et Groty, polich

Ed Dichiel Certofino però il sis vivo con l'incarnatione et Groty, polich

Ed Dichiel Certofino però il sis vivo con l'incarnatione et Groty, polich

<sup>(</sup>d) Dienigi Certofino però il fa vivo dopo l'incarnazione di Gesti; poichè inel Semone L. delle mai di Maria Vergina y de landitus Maria Vinginis ar.

20, dianzi da me lodato impiega il capo XI, del libro intitolato Mater benorificato, in addurre Serittori, i quali afferiscono che S. Anna ebbe la consolazione di vedere nato Gesù, e conseguentemente di rendergii que' doveri che meritava un nipote sì efimio. Al numero festo di tal capo riferifce una rivelazione di S. Metilde ( lib. I. Revelat. cap. 12. ) avota da Maria Vergine . che le inlegno che S. Anna vidde Gesa restituito dall' Egitto nelle terre d' liraele. (b) De riando da esso P. Gio: Tommaso parimente allegato attefta, che S. Anna fu degna di vedere, di abbracciare, ed adorare il bambino Gesù. Filium Dei ex filia fue. incarnatum agnoscere, amplecti, asque adorare meruerit. Tommaso Truxillo apporta il testimonio d' alcuni, i quali ciò parimente atteftano . Arreca pure la teftimonianza di Martino Anaftafi Abbate Benedettino, del Lansbergio, dell' autore del Pomerio e di Dionigi Certofino i quali ci descrivono Anna tuttavia vivente, allorchè Gesù avera qualche età, In una questione, ch' è fuor di dubbio di quel genere, cui dicono problematico, e di cui nulla abbiamo ne dalla Scrittura, ne dalla coffante, ed antica tradizione, io nulla olo affermare: perciò prego il Lettore a ponderare le ragioni, che militano per una parte, e per l'altra, e a sciegliere quella, che gli è più a grado. Si veggano i luoghi de' suddetti Scrittori nel Capo XI. del libro del P. Gio: Tommafo.

## CAPO

1 JEST 21.

Se S. Anna, morto che fu S. Gioachimo, sì marità con altri, e da effi ne otteneffe figlinolanza.

Ome dianzi accennai, pochi Scrittori vogliono S. Gioachimo tuttavia in vita, allorche vi era fulla terra Gesu: ma molti ci descrivono non folamente in vita, ma moglie d' altri mariti S. Anna, al che refiftono altri, e vogliono cotefta Santa medre dell' unica sua figliuola Maria. H a

II.

(b) Santta Metbildis vidit in quadam vifione, quod B. Virgo flaret & dextris filil fui : fancta quoque Anna a finifiris Domini . Tunt interrogavit Metbildis Beatam Virginem dicent : quandin vixit Beate Anna in territ? Cui illa: ufque ad reductionem filli mei ex Ægypto,

<sup>10. )</sup> lafeiò cest feritto : Credend em eft ergo , quod Chrifins non mediceria gratiarum, at virtutum charifmata contulerit parentibus fus dileftiffima Matris, a quibus ipfe tam tenerrime amabatur.

VIT A DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

II. Fu da gran tempo, ed è tuttavia celebre la questione da me proposta nel titolo di questo capo : vale a dire, fe S. Anna fu moglie del solo Gioachimo, o pure, se dacche egli lasciò questa vita per godere il frutto delle fue efimie virtu nell' altra, fi rimaritatic con altri anda cui n' ottenelle figlinolanza : cioè, e Maria poscia detta di Clesfe "e forle anche l'alera chiamata di Salome . Il celebre Cuppero (a) diffulamente tratta quefta queftione, ch' io pure altrove esposi, e feiols (b). Per non ommetterla in questo luogo, nel quale sembra doverse ad ogni modo, e proporre, e sciorre, avverto, che due sono in questa questione le opinioni affatto opposte. Vuot la prima, che Anna, eliendo morto S. Gioachimo fra non gran tempo, non per motivo alcuno di men pravo affetto, ma per propagare il popolo del Siggore o per qualche legale ragione al prefente Ignota, ma allora notifima, o per ubbidire a' fuoi o parenti, o direttori, ma certamente per una ragione lodevolifima prese in ispolo Cleofe; morto che quefti fu, sì rimarito con Salome, e da effi n' ebbe due Sante figliuole; la prima Maria detta dal padre, Maria Cleofe, o fia di Cleofe, l' altra Maria, detta parimente dal padre, Maria Salome, o fia di Salome: ele quali fi fpolarono ad Alfeo, e Zebedeo, da cui provennero molti SS. Apoftoli, e Discepoli di Cristo, Son notiffimi, ma que pare fr debbono rapportare l'ciaque celebri versi compofti per tutta esporre la serie di questi maritaggi, e della descendenza indi avutane'.

Anna tribus nupsit, Joachim, Cleopha, Salomeque:
Ex quibus ipsa viris peperis tres Anna, Marias.

Quas duxere Joseph, Alphaus, Zebedausque

Prima Jejum; Jacobum Joseph, cum Simone Judam Altera dat; Jacobum dat tertia, datque Joannem.

Torganity Library

<sup>(2)</sup> On Bollandian XXVI. di Luglio Commen, Histor, S. 3. n. 22, e legg.
(b) Vita di Matia Vergine Differ, VIII, quest, I.

cujus etiam utero frores genericis Christi gemina sunt egressa, qua binos Jacobos, Joannem, Simonem, O Thadaum Apostolas protulerum Occ.

IV. Ma non è il folo Messale Ambrosiano che ciò n'insegni. Ad esso si può anche aggiungere il Breviario di tal rito stampato l'anno 1557. nell'inno in onore di Sant' Anna, ed è il seguente.

Ex Nazareno foachim, Quos lex fancta confederas, Cleophe das, & Salome Duas Marias nomine: Que pariunt Apostolos.
Sorores nostra Domina.
Anna mater misericars.

S' aggiungano eziandio due Metfali Salisburgeli, uno pubblicato l' anno 1505., l'altro l'anno 1507., ed un'altro d'Augusta del 1510. finalmente un' altro piccolo che fembra flampato in Bamberga ; ma certamente è pubblicato ful principio del 1 900, ne' qualis' inconera Mella che ciò inlegna. Mi prevalgo di quell' ultimo Mellale, poiche è alquanto più diffulo: ed in ello v' è qualche divario benchè non molto da precedenti diverso: Officium proprium Mille Beata Anna, rotsulque cognationis ejus a Reverendissimo Domino Cardinale Raymundo Legaroque a latere admilluos, ac confirmatum; insuper celebranti, ac celebrationi inseressensi centum dierum Indulgential idem condonavis o Nella Collega di quella Mella così fi prega: Deus qui Beatam Aanam olim-sterilem miraculose sacundasti, proste accepanus, us meretis com Sancto Famino O cunctorum de spleus cognatione Santrium, divigamur bic profpere, ac tandem cum O Beatis omnibus falve nur in extremo examine. Ma quai lono i Santi della parentela di Sant' Anna, fe non le due figliuole di S. Anna, e i figliuoli da effe generatt, e pofcia Apoffoli? E ciò più apertamente (i palefa nella Mella pofta alla pag, XXIII, di tal Mellale, la quale ha cotello titolo. De fororibus Dei matris, Santa Maria Gleopha. O Maria Saloma, Escelebratur in Majo, ipfo des S. Urbani: Introitus Gaudeamus oinnes in Domino; in bonore forerum marris Maria Virginis, de quarum folemnicate Oc. Collecta ; Deus qui Bearas Mariam facobs . Salome , mense & carne isa fublimajts , ut ex codem, 4 quo Unigeniti sui Genitrix prodirent utere : ac plurium untutum refulzerens exemplo, fac nos earum qualumus ubique gaudere suffragiis: quot praregativa benerafti tanta dignitatis . Per ... 910 et a ila

Alleluja V. Tres miranda propagines ex una rute proteenture.

De quibus fen bomines, C. Det filius generantur et sur experientur et sur experientu

canalis affend and entitions, be Seatle alende.

Sequentia.
Gaude amus bodie immen/a latitia.,
Laude/que extoliansur.
Cum Regina Gloria.
Sorores egregia
Anna dua filia.

In calis coronansur.

Maria Cleopha
Jacobi minoris mater,
Cusius Cleophas paser:
Nupta est Alpheo,
Sed Maria Saloma
Copulatur Zebadeo,
Amla pro nobis intercedans Crc.

Ad Complendum.

Interveniant pro nobis, Domine Jesu Christe, Beatissime Genericis tua forores: & prasta, ut qui earundem, Materterarum euarum folemnia colimus, bic in serris, Ipsarum patrocinis apud te subseventur in-

V. II Beriario della Chiefa di Augusta stampato l'anno 1495. in Augusta, nel giorno ottavo della sesta di S. Anna, espressissimamente la fi moglie di tre mariti, e madre di motti figlinoli: poische nella lezione V. s'incontrano tai parole. Morino autem facciori Anna Clopbum fravemo fospo... Morino fosmo ovro Samala, donna revise capularue, momine Salame Cr. Ma da libri Liturgiet pallimo ai resti de nosti vecchi, ce da pprovati Masserii.

VI. Qual più autentico, più accreditato, e più antico Dotrote d' un fignatio Velcove d'Antichella, Scrittero, e Marise celeberrimo del primo fiscolo della Chiefa? Pur egli attefla ciò appuno chi atteflanco podcia l'Echie e gli altri che lo feguono, poiché ferivendo a S. Gio: Ernagelifa, fa Salome ( quella fenza dubbio chi è nominata nel Vangelo, figlisola d'Anna, confeguentemente Sorellà di Maria Vergue ) o germana, unta a dire effa pure, come Maria Vergue giglisola di Gioachimo, il che però pochi amettemo ; e piutentio uterina, che figliacia d'uno di que due faifegueri marini, che fi attribulicoso a Anna. 3 de Yadema, quam dilega, filia chane, filtrofolmia, quanque menficu apud cam commerata, d' quadam si nosi referent cam ( la Vergine Syntifica).

VII. Berrolamo da Treato più volte da me citato, è autore affai antico, e dotto, e perciò degnifimo, che qui fi alleghi. Colt e gli a favore si quella fentenza, di cul ora favelliamo, fi fipieza. (a) doma: de Bethleem Civisate Devid de Tribu Juda ora, form piu Elemente marin Elifebeto, que Zacharia marinomio copularun. O ex ca Joannes Baptiffa generatur. Anna vero Josebim Nazmano conjungium, o en nis gierofia Munde Domaina Maria Maser Dei, o en bis gierofia Munde Domaina Maria Maser Dei,

propa-

propagatur. Joachimo mortuo, amore prolis, Cleophe cogulatur, de quo Simeonem filium suscepit, qui Jacobo Jerosolimis successis: Similiter O filiam Mariam, que Alphao traditur, ex quo Jacobum frarem Domini, O' Simonem ac Thaddaum, atque Joseph justum generavit. Cleophe defuncto, Anna prolem augere defideraus Salomam in marrimonium assumpsu, a quo tertiam Mariam babuit. Hac Zsbedæo conjungisus, O ab bis Jacobus major, O Joannes Evangeliste nascuntur. Vide quanta nobilitatis, O dignitatis secundum carnem hac Anna fuerit, cujus fororis filia fummo Saccedosi copulatur, qui divitiis, dignitate fcientia, O potentia cateris praminebat ...... Hac nostra Anna ex justo conjugio multos protulit justos. Omnes suas filias Marias nominas, quia ab Angelo didicerat, filiam fuam Mariam nomine , Salvatorem Mundi generare debere . Vere in altis fedibus calorum, Anna praposens, cujus filia Cali Domina, O nepos ejus Omniposens: neposes alis Mundi judices, cujus generatio super omnes generofa , virtusi us ornata omnibus , clara genere , clarior miraculis , clariffima moribus quievis in pace: ejufque in Syria. O alibi feftivisas celebratur feptimo Kal. Augusto . . ...

VIII. Si crede più annica di Bartolomeo da Trento la glofa ordinaria. Ma quella efercifiliamente la dichiara a tavore di quella opinione, la quale su polcia softenua con canto impego dall'Ectio. Eccone le parolo al numero 19, del Capo I. della lettera. di S. Paolo a i Galati. Sciendum si, quod Maria mater Domini, Joachim Chapter Obritis. Moreno autem Joseph, Ci ita Joleph Juir puraritus pater Christi. Moreno autem Joachim, Clepoba sirato per puraritus pater Christi. Moreno autem Joachim, clepoba sirato pocerui maim, que mupir alphon qui genuit ex ca filica, quem voccurui maim, que mupir alphon, qui genuit ex ca filica, quem voccurui maim, que mupir alphon, qui genuit ex ca filica, cilica fachum, gui dictu major, C. Judam. Mortuo autem Clepha, quidam Salome candem Anunun duvis, C. generati ex ca filica, ficilices fachum, qui dictu major, C. Joannem Eunargelifam.

IX. L'Autore poi di cotefla glotia cità qual fautore di tal opinione S. Ambrogie, Altri Sessitosi iasuovasvillimi alla fentezza fin' ora efpofta fi poffono agevolmente addurre da chi lo brami, a cagione d'efempio quell' Egefippo, il quale viene filmato feritore del fecolo XL/a). La difetro parimente Echio dottiffimo feritore, Giovanni Bertrando, o fia Betrardelo, o Betrodo, ed altri molti, fra i quali alcuni con tal ferrore la foliennero, che giunifro riprendere quel chi altrimenti penfavano, quafi avverti alla comu-

(a) Nel trattato delle diffanze de' luoghi di terra Santa, de diffantiis locorum sterra Santia. Si vegga ciò ch' infegna l' Allazia (in Symmilli pag-110.)

ne

VITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. ne tradizione della Chiefa, e chiamano la loro fentenza volgatistima,

ed appoggiata all' autorità, è testimonianza di molti (a).

X. Si affidano in terzo luogo alla facile spiegazione di que' luoghi del Vangelo, ne' quali Maria Vergine espressamente fi dice forella di Maria Cleofe, o fia di Cleofe, e s' indica forella di Maria di Salome: eziandio a que' luoghi, ne' quali si nominano i fratelli ed eziandio le forelle di Gesu, luoghi che in questa ipotesi agevolmente e pienamente si spiegano; fuori di tal ipotesi non si pollopo (piegare ( dicon' effi ) in guifa alcuna; e fe pure fi fpiegano, si spiegano con interpretazioni lontanissime da ogni probabilna, e per così chiamarle, ftiracchiate, e contorte.

XI. Si affidano finalmente alla rivelazione fatta da Sant' Anna ftelfa a Santa Coletta, di cui fi fa menzione nella famofa raccolta. degli atti de' Santi cominciata dal celebre Bollando, e profeguita dagli incliti fuot fuccessori . In essa attestali, che essendo solita la B. Coletta di ricorrere nelle sue urgenze e specialmente ne' suoi più gravi affari, a i Santi commendati per la virginità, le apparve una volta S. Anna, la quale schierando (per così parlare) d'avanti d'effa le figlipole, e i nepoti nati da effe figlipole, tutti celebri in fantità, le rappresentò il gran vantaggio recato alla-Chiefa per effere ftata ella moglie di più mariti ; e con ciò l'induffe a ricorrere ad esta. Tal rivelazione viene esposta negli atti de SS. ai 6. di Marzo, e a i 26. di Luglio 6. IV. n. 41.

XII. Con tutto questo a' tempi nostri tal opinione è poco meno ch' abbandonata e colla traccia di Luigi Lippomano, di Cornelio Gianfenio, del Baronio, del Bellarmino, del Salmerone, di Pierro Canifio, e di Francesco Suarez uomini incliti tutti citati dal Cupero, e del Cupero stesso e di altri ancora allegati dal Cardinale Capisucco (b), è divenuta comune l'altra, la quale vuole Anna moglie del folo Gioachimo .

XIII. Questa opinione oltre d' essere appoggiata all' autorità dianzi citata, e che in avvenire citeremo, reca in fua difefa, e fostegno le seguenti ragioni, o sieno conghietture recate prima di me dal Cupero, e in gran parte, tratte dal Salmerone, e da altri Teologi anteriori di tempo al Cupero.

XIV.

ma 2677. page 387.

<sup>(</sup>a) Noto erenim ( fon parole del Capero Commenta Iftor, 6, III. n. 22, ) de Scripturum numero contendere, fed cum Salmerone noftro libenter fateur, fententiam de criplici S. Anna conjugio vulgarem effe, & multorum auctorum fuffiagils confirmari poffe. Si veggano anche le parole d' Echto citato dal in idetto Cupero al numero 16, parole veramente troppo avvanzate. Il P. Go: Tommalo da S. Cirillo ne adduce altri aucora, nel Capo XVIII. del prio intitolato Mater bossorificata più volte da une altegato pag. 224 (b) Così pure l'affai dotto Cardonal Capifacco, Sontrova. Proving. Scietta Ro-

XIV. Ecco la prima. Tutti moltifilmo celebrano S. Anna, come donna di fantità efimia. Ora è certiffimo, che la vita celibe condotta da una vedova dopo la morte del primo marito è riputata fra eli argomenti più manisesti di fantità. E per tal motivo nel testamento vecchio è sommamente commendata Giuditta, e nel nuovo Anna profetessa. Ecco l' elogio, ch' al celibato di Giuditta fa l' autore del libro chiamato appunto di Giudis (o sia Giuditta ) (a): Erat etiam virtuti castitas adjuncta, ita ut non cognosceret virum omnibus diebus visa fua , ex quo defunctus est Manaffes vir ejus : Ecco parimente quello che ad Anna profetella forma S. Luca (b): Er erat Anna prophetista filia Phanuel, de tribu Afer: bac procesterat in diebus multis, O vinerat cum viro suo annis septem a virginitate sua. Es bæc vidua usque ad annos octoginta quatuor: que non discedebat de templo C'c. Certamente S. Fulberto nell' orazione III, sopra la Natività di Maria ( de ortu alma Virginis ) commenda Anna madre di Maria Vergine, perchè non ebbe altra figliuola, che Maria Santissima (c) il che parimente inculca Isidoro Arcivescovo di Tessalonica citato dal Capero nel commentario florico di S. Anna 6. III. n. 21. Edita porro O'c, che fra poco citeremo. Si vegga ciò ch' jo diffi nel Capo XV, della vita di S. Giuseppe n. VIII. Ma non è malarevole Oc. e il luogo della Vita di Maria Vergine, ch' ivi citai.

XV. La feconda è la seguente. E' rimotissima da ogni verisimiglianza, che tutte le figliuole d'Anna si chiamassero Maria.

Anna tribus nupfit, Josebim, Cleopha, Salomeque,

Ex quibus ipfa 'uir's peperis rest Ama Maries.
Non v'era fore altro nome fuor di quello diMaria, di donne celebri, nel popolo Ebreo, dalle quali ii prendefie il nome da imporre all'altre ficulte d' Anan sate dopo Maria Santifium figliuola di Gioachimo?
o v'era coftune d'imporre a tre Sorelle uterine lo flesso nome?
o v'era coftune de l'imporre a diò, che viche indicato dal favente lodato Frate Barrolomeo da Trento: vale a dire; ch' Anna impole a tutte le sue figliuole il nome di Maria, poichè avera avue to la rivelazione dall' Angelo, chi una sua su fassibulo di nome Maria, sarebbe toccara la sorte d'estre Madre del Salvatore; (d) se a ciò, dies e, si ricorra, si ricorre a un ripiego affatte indistiliente. Se

<sup>(</sup>b) XVI. nd. (b) II. 36. (c) 1916, 140, de saic chie di Parigi del 1608, felix di un que non pluere, fin famo promercio fipriere action, que malem ensigieres, C' proferer Del filium, e ne atreca la figurante manieres financiari firmini deceda, un biajo finaliziri firmini statisficiari organieres financiari firmini proportieres financiari proportieres financiaris proportieres financiaris

<sup>(</sup>d) Si vegga il numero 7. di quefto capo .

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA. stiamo alla testimonianza sì degli apocrifi, che de' SS. Padri, fu rivelato ad Anna, che la prima figliuola di Gioachimo, confeguentemente Maria Santiffima, farebbe quella, che dalla divina provvidenza era stata scielta ad essere madre del Redentore. A che dunque imporre il nome di Maria all' altre due, poiche fi era avverata nella prima la predizione, e già compita la feelta? Mi fia poi lecito di confermare il fin detto coll' autorità del valentissimo Bellarmino (a). De Maria Cleopha nonnulla quastio est. Vulgo enim fertur Mariam Cleopha fuille germanam fororem Beata Virginis Deipara ex Anna matre procreatam: quibus addunt & tertiam fororem Mariam Salome. Sed bac opinio penisus explodenda est: nam neque credibile est tres foreres codem nomine appellatas fuisse: O fatis constans eruditorum O piorum sententia est bearam Annam solius Virginis Maria matrem suisse; neque ulla est Maria Salome in Evangelis; ubi enim scribit S. Marcus, (Maria Magdalene, & Maria Jacobi, C Salome emerunt aromata; ) von Salome non est casus secundi, quast fignificet Mariam Salome, ut paulo ante dixit , Mariam Jacobi : fed eft cafus primi, O' eft generis faminini, ut manifestum est ex graco textu Sahojun . Denique Salome uxor erat Zebedai , O' mater Jacobi . O Joannis Apostolorum us intelligi posest ex S. Matshao C. 27.

& Marco c. 15. ficus Maria Jacobi , frue Cleopha erat uxor Cleopha, O'm ver Jacobi minoris, O' Juda five Thaddai. Si rammentino l'altre parole del Bellarmino rapportate nel Capo III. ( al num. XII. an-

not. (b), )

XVI. La terza è questa. Molte cose, che si adducono in questa spiegazione , fembrano inventate unicamente per dar forza a quest' arbitraria opinione ( per così chiamarla ) ed ipoteli . Donde s' impara mai , che le pretele forelle di Maria fi sposazono con Alfeo, e Zebedeo, da' quali matrimoni nafcessero i descritti Discepoli ed Apoftoli del Signore?

> Ex quibus ipla viris poperie eres Anna Marias: Quas duxere Joseph , Alphaus , Zebedeufque , Prima Jefum; facobum, Joseph cum Simone Judam Altera das: l'acobum das tersia, dasque foannem.

Certamente da niffuno degli antichi. Che fe fi dies, che in quefta guifa fi spiega ciò ch' il Vangelo insegna di Maria di Cleose sorella di Maria Vergine, e de' fratelli di Gesu-Crifto, fi risponde che altronde ancora fi spiega ciò che di Maria di Cleose, e de fratelli e se si vuole delle sorelle ancora di Gesù Cristo, nel Vangelo si racconta : del che poscia si favellerà.

XVIL

<sup>(</sup>b) De feptem verbis a Chrifto in Cruce prolatis lib, L. cap. 8.

XVII. La IV, che è affatto ignoto quanto tempo dopo la nafeita di Maria Santifima viveffero i Bicii Genitori di lei; è partinente affatto ignoto, chi di loro foffe fiperfitte, e per quanto tempo uno foffe all'altro fuperfitte. E perchè dunque fi francamente s'infegna che Anna non folamente fi uperfitte, ma fi fuperfitte per tanti anni, che poteffe effer moglie di due mariti, e ad onta del convenevole tempo della vedovanza, portife effer madre di motti figlià di

XVIII, La V, che non fembrano aver avvertito i difensori di tal opinione, che Maria Salome, o come effi dicono, di Salome non si poteva, nè si può chiamar tale, perchè fosse moglie di Salome, da cui polcia avelle que' figli, ch' effi descrivono, poiche Salome è nome femminino, e nominativo, come espressamente lo dimostra la parola greca, di cui fi ferve il fagro tefto Σαλώμη, e non Σαλώμη, come avrebbe detto, se avesse voluto indicare o il padre, o anche il marito, in fomma un uomo, da cui fi chiamasse di Salome. Ma ecco tutto espresso il testo di S. Marco XV. 40. Kas Mapla il The Γακώβυ το μικρου, και Γωτή μήτης, και Σαλώμη cioè, come rivolge la volgata Es Maria Jacobi minoris, & Josephi mater, & Salome: vale a dire e Maria madre di Jacopo minore, e di Giofeffo, e Salome, o fia Salomi: Ma egli è infallibile, che tanto quì, ch' in-avvenire, vale a dire nel numero I, del Capo XVI, alla stessa maniera fi ferive il nome di Salome, o fia di Salomi, ficche fempre si pone in nominativo, non in genitivo, poichè coffantemente fi ferive Sadany Salomi, o fia Salome, in calo primo, e retto, non i Tor Eakars in genitivo di Salome, o Salomi. Ciò avanti di me, anzi avanti del Cupero (a) fu avvertito dal litteratiffimo Salmerone, il quale diffusamente tratta quefto argomento. al che s' aggiungano le parole del Bellarmino dianzi allegate.

XIX. VI Fa d' uopo avvertire, che fra i figlinoli delle forelle in questa ipoten attribuiti a Maria, alcuni di esti si dicono ascritti fra gli Apostoli e fono Jacopo maggiore, Jacopo minore, Giovanni, Simone, e Giuda, o fia Taddeo.

I acobum Toleph cum Simone Iudam

Altera dat, Jacobum dat tertia, datque Joannem:

Ma questi fuor di dubbio, allorche si suppongono promossi all' Apostolato, non avrebbero avuta un' età adatta a tal grado, poiche dieci, o dodici anni meno di Cristo fa d'uppo di concedere almeno ad alcuno di essi. Nissuno ch' io sappia, fi morto Gioachimo nell' anno stesso, ia cui nacque Maria Santissima, ma comu-

(a) n. 34, del Comment, ifter,

are of medeads

comunemente lo fanno morto, allor ch' era giunta la Vergine all' età di dodici anni, o poco meno. Volete poi, ch' appena morto che fu Gioschimo, e avanti ancora, di compiere l'anno della vedovanza, correffe, per cotò dire, Anna alle feconde Nozze con Cleofe? col qual probabilmente avrà vifinta qualch' anno. Morto che fu Cleofe, fa di meffieri concedere un'anno almenta come colle regole della prudenza, e della convenevolezza fi dee amettere, ben tofto ne dedurremo, che gli Apofloli eletti da tal parentela appena paffavano gli anni dell' adolefcenza, il che è lontantifimo dal decoro, dalla decenza, e gravità del pofto, a cui venivano efaltato.

XX. L'ultima fiè, che suor di dubbio fierce effere flati o vecchi, o almene avranzati in rati d'enitori di Maria, allorchi l'ottempre dal Ciclo. Espetiamente l'artesta S. Idelfonso per l'addietro citato (d) ed altri ancora (b). Ma come dunque potè ottemer dopo la more di Gioachimo altri figliuoli, quando mon er più necessirio ricorrere ai miracoli, ai quali giustamente si ricorre, allorchè si favella di partos è cimio, qual è quello di Maria Certamente Elishetta par-

(a) Seem, della Nativit, di Maria Vergine citato ancora dal Combefis nella for Bibliotece Concinuatoria pag. 66. De Anna serili, O patre jam sene ex-tra confuctulinem mulletum post sirgestentem calorem. O omnem annonum Missaini dissessimo, mundo corde, O corpore ab omni poliutione earnali orta oft. (b) Ciò atresta fra i Greci Nicesoro, il quale s'è solo, non è di gran pelo la fua teftimonianza, ma fe accompagnato da altri , non fi der difprezzate. Egli dunque così scriffe (lib. I. della Stor. Eccl. cap. 7.) Vitam autem ad fenellurem fine prote deduxerant . Prima di effo ciò aveva atteftato Foxio vomo dottiffimo, la cui autorità in ciò, che non rifguarda lo feifma, è affai rifpettabile. Egli dunque nell' crazione, che è nell' aggiunta de' Padri Greci del Combefis ( in novo auffario Gracorum Patrum) to. I. pag. a fia colonna 1583. così lafcià feristo . Procedit Virgo a flerilibus lumbis tum cum iis eciam facundis pareus mirabilis at infoliens foret. Ob rem mirabilem : cum defeciffet fementis tempus , tune editionis fruitus opportunitas advenit! Ubl enpidicatis ignis extincius effet, tunc facunditatis fax accenfa eft . Juventus non protulit florem , germenque fenellus edit . Vegeti uteri sumor ignotus fuit, effatique ventris Virgo perpetua infans nofeieur partus. Pofcia obbiettandofi come fogliono fare gli Oratori, gli argomenti di chi nutriva contraria opinione: e for quelli . Quomedo arentia ubera in lastis fontes acuuntur's fiquidem enim fenellus sanguinis ebesauros nescit recondere: quomodo quod mamma non acceperunt, in lattis dealbant fpeciem ? Oui vere etiam vulva emortus maturam vivamque prolemque edit, camque ipfa continer C' aliet in tal guifa gli fcioglie. Ar quomodo , ant ubi tibi excidit Sara? Nonne enim illa fenectutis, at fterilitatis dispendiis editam prolem Ifaac vidit? Si quidem Anna animum tibi confundit ac turbat , potiore jure Sara, quando etiam prier C'c.

Town Google

torito ch' ebbe il Battifta, e con ciò dichiarato tal parto fingolariffimo dono dell' Ciclo, lafciò d' effer feconda, ne diè altri fratelli al precursore del Signore, il quale appieno fi glorificò con

cotefto mirabile parto an to the anomer a XXI. Concludiamo le prove di questa nostra persuasione con l' autorità d' Isidoro Arcivescovo di Tessalonica addotto dal celebre Ippolito Maracci nel Mariale, e allegata fullo stesso proposito dal Cupero al num. 31. del Commentario Storico di Sant' Anna. Edita. porro bac lucidissima, divinaque imagine defiis quoque Anna liberos parere. Non enim opus babebar bat mater, us alia proles adderesur samquam supplesura quod primogenisa deeffes : nam ea , qua nata fuit , cunctis pollebat virtutibus , fimilem vero purifima non poserat parere . Quod fi & fecundam peperiffet , dubisari de ea posuiffet, utrius puella effet mater; fiere quippe non poterat alium. fatum prope accedere ad Virginis virtutes; nam ex co magnum, pateretur damnum gloria, quam modo babet ex unigena. Sed nec bomines nec Angele nec alia creatura optabat, ut fecunda proles e tam pulcripara matre nasceretur . Satis enim fuit magnipotens O: natura sublimior puella unica ad decorem universa creatura. In ipsa enim funt at loquar juxta eximium Paulum, omnes thefauri fapientia, O scientia abscondiei : Ideireo Anna prudenter de edendo also facu deinceps nibil curavit; all portet an neo no otroboro at isas

XXII. Ma per ritornare a i Latini, S. Fulberto Scrittore certamente Critico, e che efpressamente attefta, che ne' fuci detti fi affida alla tradizione probabile, non già agli Apocrifi, nel Sermone III. fopra la Natività di Maria Vergine pag. 140. e 141. dell' edizione di Parigi, così di S. Gioachino lafcio feritto. Felix; O' pra ceteris Patribus felicior , qui canta: prolis meruit vonitare patrasor . Felix Or fam que non plures | fed unam promernit fufcipere na-

tam , qua unicum conciperer , Prefewer Dei filium & "ob od 99 XXIII. E affinche non fi dicesse, che su benst Maria figliuola unica di Gioachimo , ma non già d' Anna , che dopo la morte di Gioachimo sì fposò poscia con altri, da i quali ebbe altre Sorelle cost profeguisce: nec enim decebat; col rimanente che abbiamo addotto ( alla annot. (c) del num. 14., colle quali parole c' infegna, che non il folo Gioschimo, ma Anna ancora non ebbe altri figliuoli, che Maria Vergine. 

### CAPOd XIILa on

Si sciolgono gli argomenti addotti a savere della sentenza, che sa S. Anna, morro che sua S. Gioachimo, moglie di due altri mariti.

L. MA conviene intraprendere la foluzione degli argomenti, su i quali si fiabilice l'opinione di que'che fanno S. Anna moglie di re mariti; Nel che seguo in tutto l'ordine, col quale surono proposti, sià disii altrave, .(e) ch' al tempo di S. Anna il popolo s'indiaice ara talmente diffude, che glis fin d'uvopo fornare altre per così chiamarle, propagazioni, e Colonie per tutta l'Asia minore, nell' Hole della Grecia, e in Roma ancora. Non era dunque necessario, che poco dopo la morte del primo marito si rimaritatie, e di nuovo ne prendesse un'altro, morto che su il secondo.

II. La propagazione ch' indi ne fanno derivare di Apofloli, e di uomini proflantilimi in fantità, non fi creduta dal celebre. Cupero uomo dottifimo, e verfatilimo negli fludi della Critica, anzi la credette un opinione introdotta fenza teftimoni, e fenza monumenti doscia e readerla plantibile. Nonne bes ommia finza estibius, fine sabulas excepitata junt ad trigemiam S. Anne defendendem? Commen. histor. n. 35.)

811. L'autoricà de Mefali è pregievoliffima quando è approvatadials Chiefa. Ma quelle Mefie, che sicanti, fi credono compolle d'autoricà particolare, e inferite ne Mefali fecondo un opinione, che a que tempi era oldentat da valentuomini, e some più volte to detto, con molto impegno dall'Echio, ma fra non molto abandosatta. Di fatti ho ricectata nel Mefale Ambrofiano flampato l'anno 1560, di Innocenzo Ciconiario. (b) e confeguentemente qualche anno prima della correctione di S Carlo Borromeo, e nulla vi ho ricrovate di sociolo rippice maritaggio, ma folamente le feguenti parto e Eterne Deux qui Bestam Annam fingulari une graine privolegio fublimadi. Cui celegno longeve fierili aria oprobito, defiderate fecunditatis munus magnificum, o excellera adec cottalifi, su evi ple Vigo Vinguma Maria, dagiforum Domina, regime in proposito, designo con proposito con proposito de con proposito, designo con proposito designo con proposito, designo con proposito, designo con proposito designo con proposito, designo con proposito designo con proposito, designo con proposito designo con proposito, des

<sup>(</sup>a) Si vegga ciò, ch' indico al numero XIV. del Capo precedente, e che diffusamente ne' luoghi allegati io infegnati. (b) Midiolani imprimendat Innocentina Ciconiarius Mediolamensis impressor... anno a nato Christo MOLZ.

mundi, maris stella, mater silii vui Dei, & bomms nascevesur. Es ideo cum Angelis, Archangelis Oc.

IV. Nel Breviario poi di ral rito flampato in Milano del 1635, che ho confultato, nulla vi è di tal miritaggio ma folamente fi espone la Secondità conecdura a Sant'Anna, che colle fee preghiere, per le fue virtà, e meriti ottenne Miras Santiffima per figiliacia. V. Lo fieflo a un di prefio fi risponde, allorché fi obbietta l'autorità de' vecchi Meffait di Germania. Le Meffe, di cui fi favella, furono introdotte ne' Meffait dialla privata pietà d'alcanti, all'opinione de' quali s' attenne Echio valentifimo Teologo, ma troppo impegnato a fosfencre quella opinione, che cipi eredeva opinione della Chiefa, per la qual cosse fur positia aeremente riprefo dal Captrol. Commenti histor. de S. Anna n. 16). Certamente quel Cardinal Raimondo, Nuncio in Germania, del quale ivi fi. lamenzione, si crede il Cardinale Raimondo Peruntui francese creato Cardinale da Alessandro VI. confeguentemente, non molto anti-

co. Ciò che si dice de' Messali , si dica ancor de' Breviarj . . . VI. Ma fa di mestieri ch' impraprendiamo l' esame de' facri Scrittori, che fi oppongono. L' autorità di S. Ignazio Vescovo d' Antiochia, e Santiflimo Martire è rifpettabiliffima, e noi volentieri ci fottoponiamo ad effa, quando fia certo, che fi producano indubitati telli del Santo Padre. Ma quando fi-producano monumenti dubbiofi, e forfe anche apocrifi, a queffi non ei atteniamo . Ma tal è fuor di dubbio la lettera, ch' allegano, la quale nell' edizione d' Amsterdamo del 1724. ( pag. 121. ) del Tomo II. vien chiamata palesemente falfa : Alia epifiola adulterina : B. Ignatii ad Joannem Apostolum, & Evangelistam Epistola. Prego ancora il Lettore, che legga ciò che alla pag. 247. della parte il. del fecondo Tomo dell'edizione pocanza cirara s'infegna. A me basta il produrre l'autorità del Bellarmino, il quale nel Caralogo degli-Seriesori Ecclefioflici , di quefta lettera attribuita a S. Ignazio , dell' altra feritta a Maria Vergine die tal giudicio; Harum primus, quod sciam; meminis S. Bernardus Serm. VII. in Psalmun. Qui habitat: Sed neque in codicibus gracis babentur , neque gravientem cloquit S. Ignatii omnino redolent .

VII. Parimente Crifolioco de Cafro nella Stotia di Maria Vergine. cap. 23, 62 con ferive. Has cripillar ab antiquiori alique prò Co Vergini dedito confiltar fuiff, ex tofa temporum, retumpeu ne tia full anum ferie, facile cris califares. Si vegga anche il Cardinale Capillacco dianzi allegato alla pag. 359, Per venire poi al teffo di

-

cui

<sup>(</sup>a) Hiftor. Deipar. cap. ag.

cui trattiamo, il Cupero (n. 39.) le lo persuadette per lo meno, interpolato con la giunta hisa Anna: (Salome filia Anna: ). Non dovers forte fapere S. Gioanni, a cui fi dice feritta tal lettera, che Salome era figliuola di Anna! poiche S. Gioanni qui fembra cerderfi figlio di Salome, she in questa obbiezione fi sa donna, la dove i famoli versi

Anna sribes nupfie, Jaachim, Cleophe, Salomeque Oc.
lo fanno uomo, e marito di una Maria figliuola di Anna, ficche
non convengono in telfere la genealogia, che formano di S. Anna. Ma qualunque li folice la pretucla di S. Anna, e di Salome, che qui fi delidera introdurre, aveva forfe d' uopo S. Gioanni,
che gli s' infegnatic che. S. Anna era madre di Salome, fe egli fi firettamente era a tali donna congiunto di parentela, fieche d' una era figliuolo, nipote dell' altra, onde folice d' uopo, far menzione della madre di Salome? Perciò da Crifioforo de Caliro,
dianzi citato, e dal Salmerone (tomo IV. Commen. par. a. trach.
II.) e nell' edizione de i Padri Apofibici già fatta dal Cotelrio, e ripetuta da Gio: Clere Amfi. 1724. pag. 121. del Tomo II.
veniamo afficurati, ch' in vari libri leggefa quefto modo: Eff. O'
Salome, guam dilegis filio, anno, Jerofolymis O' quinque menificus
and esur commorata.

VIII. Per atro il P. Lorenzo Cupero provinciale de' Carneliani nella Germania inferiore, il quale vien citato dal P. Guglielmo Cupero Bollandifta n. 30. rilponde, che fe per mera correfia fi concecda, ethe e la lettera a S. Gioanni, che fi attribuifea a S. Ignatio, e il tello ancoza di cui favelliamo, fiene genuini, e n. finti, e interpolati, nulla per ciò fi ottiene da que', che bramano fiar Anna madre di Maria Vergine, madre di iatre que Marie. Vi era forfea que' tempi una fola Anna, o una fola donna di none 3 alomi, o fia Salome, ficche ogni qual volta fi nomini una Salome, o Salomi figliuola di Anna, ni debba credere, che fi favella di Salomi figliuola di Anna madre citandio di Maria Vergine, e moglie di Zebedeo, e con ciò madre di Gioanni, e di Giacomo Apofioli? (a) EX. Bartolomeo da Tretato poi, fu uno Scrittore per li fino tem-

Di al-

pi affai selebre, ed a cui, come più relte ho detto, degiamo il primo leggendario de Santi flefo con pullitia, e buon ordine, e con molte notitie, che da sflo folo fi apprendono. Ma ferific in un fecalo, nei quale la Critica non avera per anche fitte ne facri. Studi le radici, come a tempi notiri è avenuto. Onde non è meraviglia, che si fia, per coi dire la faciato firascinare dalla Corrente ad amettere Anna mendie di tre mariti. Al colori tel

X. Veniamo alla glossa. Chi ne sia l'autore, non è ben certe. Molti ne fanno autore il Cardinale Ugone Domenicano; altri un più antico. Communemente distinguesi la glossa ordinaria dall' interlineare : e le attribuiscono a diversi autori, i quali ancorche si stabiliflero, e se affegnaffe il loro determinato e preciso tempo, non è certo, she ne' codici fuffeguenti non vi fieno flate introdotte delle interpolazioni, e dell' aggiunte, Il Cardinale Capisucco francamente le ne spedisce in tal guila, Quo ad gloss ordinariam; O' interlinearem respondetur eas non este tanta authoritatis, ut nos cogant ad cam fententiam, Per altro possiamo concedere, che l'autorità di tal opera non è dispregievole; ma fi dee avvertire, che per l' ordinario ha tanto di peso la giossa, quanto ne hanno que' testimoni che si adducono, e su i quali sembra unicamente stabilirli. Conviene dunque offervare, fe in S. Ambrogio vi fia ciò, che qu) fi adduce, vale a dire che Anna fia ftata moglie di tre mariti. Avverte il Barradio (a) che nulla ciò fi ritrova ne' commenti fopra S. Paolo attribuiti per l' addietro a S. Ambrogio, mache ora fi attribuiscono ad autore di affai minor pregio. (Si vegga la prefazione preposta a cotesti Commenti nell' edizione de' PP. di S. Mauro.) Ma espressamente ne' Commenti al Capo I, de' Galati s' infegna, che facopo, e gli altri, i quali, fon chiamati fratelli del Signore, furono chiamati così, perchè furono figliuoli di Giuleppe. Ma poiche coteffi commenti, come dianzi diffi, non fi debbono attribuire a S. Ambrogio, fi dee ricercare nell' Opere steffe d' Ambrogio, donde rigettare l'opinione che al S. Dottore la Gloffa attribuilce: ed agevolmente l' otterremo dal Capo VI. n. 42. del libro dell' instituzione d' una Vergine (de institutione Virginis ), poiche in tal Capo fi dice, che que' che vengono chiamati fratelli di Gesù nel Vangelo, poterono effere fratelli di Gesù, poichè erano figliuoli di Giuleppe, ma non di Maria: pornerunt qu-Kar a section of all as as all sem

<sup>(</sup>v) I.c. l. Comment. in concreti in O' bistorian Evangelican lib, VI. cap. 355.

A gissa adiantic, quam citavimus, videru bar opinir nata, Ambrost immor prastrit at angul Ambrostan nasseum represents. Ambrost emin in ali ast opinimus: ad Galatas primum aperte asserties, Jacobum, O' ceteras fratres Domini dei, yand farmint still softopo.

tem & frares effe ex Joseph, non ex Maria: il che non avrebbe egli detto, fe avelle data ad Anna quelle figlie, che le attribuiscono, per poi spiegare chi fieno que', che nel Vangelo son detti fratelli di Gesù . Per altro nè dice affolutamente che furono figlipoli di Giuleppe, ma folamente che peterono effere: nè tal opinione. benchè foile appoggiata all'autorità di S. Ambrogio, è a tempi nofiri molto plaufibile. Si vegga ciò che io diffi nel Capo XIV. della Vita di S. Giuseppe. 2 61

XI. Il Lorino (a) fi lufinga di poter addurre un passo d' Ambrogio definitivo per istabilire Anna moglie del solo Gioachimo, poichè nel libro delle Vedove ( de viduis ) attefta che Anna ava di Crifto non ebbe ch'un fol marito. Ma a dire il vero. S. Ambrogio (b) ciò attefta di Anna figliuola di Fanuel mentovata da S. Luca nel Capo II. del suo Vangelo; ma di Anna Ava di Cristo non faparola. Ciò prima di me avvertì il più volte citato Guglielmo Cupero, lor . . 27

XII. A gli altri Scrittori, vale a dire ad Egelippo, all' Echio, e al rimanente, fi risponde, ch'è rispettabile la loro opinione, quando non fe le opponga quella di altri valentissimi nomini, (c) e la ragione Teologica: la quale per verità affai più favorifce l'opinione, che col Cupero, ed altri uomini litteratissimi sosteniamo.

XIII. Che fi posta spiegare il vincolo di parentela, che passava... fra Maria Santissima, e Maria Cleofe fenza ricorrere all'opinione d' Echio , l'apprenderemo , fe consulteremo ciò , che al numero 8., e seguenti del Capo III. io diffi. In qual guisa poi si possano chiamare fratelli di Gesu-Cristo que' che nel Vangelo si adicono fratelli d' esto, esposi ne' Capi XIV. e XV. della vita di S. Ginseppe , a cui rimetto il Lottore ..

XIV. Rimane la rivelazione fatta alla Beata Coletta. Vi è chi risbonde, che tal rivelazione, non è autentica, poiche nelle Croniche dell' ordine Francescano esattamente raccolte, e descritte, vi è benal la vita della Beata Coletta, ma coteffa rivelazione non vi fi troval Cost Lorenzo Portello riferito dal Cupero n. 41. Ma lo flesso Gupero immediatamente, vale a dire al numero 42 fostiene ch' è baftevolmente autentica, e perciò dal Wadingo fu inferita neeli annali della Religione Francescana . Risponde egli dunque, che per quella riverenza, che merita il Confessore della Beata Coletta, il quale attesta la rivelazione fatta da S. Anna alla Beata Colletta, amer-

(a) Nel Commento al Capo l. de gli Atti de gli Appoftoli. (C) Si vegge il Cupero, nel luogo citato, e il (b) Cap. 4. D. SI. 24. Capilucco alla pag. 388. S. Porro Beatam Annam O'c.

amette per vera la rivelazione : ma son amette per veri tutti gli aggiunti, e per così chiamarli, tutte le circoftanze di effa. Giudica egli perciò, che la B. Coletta avesse in grandissima venerazione i Santi celebri per la virginità, e confeguentemente non ne professalle molta a S. Anna, cui credeva secondo l'opinione a que' tempi affai comune, moglie di tre mariti. S. Anna dunque le apparve accompagnata dalla fua gloriofa discendenza, vale a dire da Maria Vergine, e da Gesù Redentore. Ma queste parole gloriosa sua discendenza. ( Cum beatissima Virgine Maria, & Chrifto, que erat utique gloriofa illius progenies ) furono forfe prefe dal Confessore, secondo la sentenza a que' tempi ( come telle diffi ) comune, per le figlie, e figliuoli delle figlie. Probabilmente ancora in tal rivelazione fi le vedere S. Anna con altre Santiffime maritate, e vedove, il matrimonio delle quali se giovevolissimo alla-Chiefa . Le quali Sante Donne dalla Beata Coletta prevenuta dalla volgata opinione, furono credute tutte discendenza di S. Anna. Si vegga ciò che più diffusamente insegna in questo proposito il più volte citato Cupero, e il Papebrochio da lui allegato. Nessun poi ignora qual fia intorno alle rivelazioni private specialmente delle Donne anche infigni in pietà, l' opinione de' celebri Scrittori Muratori, ed Amort ornamento in vero, e gran decoro dell' ordine de' Canonici Regolari e tuttavia vivente.

### COROLLARIO.

XV. Dal fin qui detto tembra deverti chiaramente dedurre, che Maria Santifina si unica figlinola non che di S. Gioachimo, ma anche di S. Anna, fiscome il attefla fin gli altri S. Pulberto, uomo di molta truttarione, ma infieme di molto fenno. Non fara danquevero, che S. Anna abbia avuti tre mariti; e da gli ultimi que, que figlinole, che la fecero ava di copolea difendenza de Santi Ma ne pur farà vero ciò chi alcuni il diedero a credera, cioè, che S. Anna dopo aver partorito la Vergine, divenne dall' unice fino marito Gioachimo madre d'altre figliuoles. (a) L' autorità di S. Falbetto alla quale, fe it vuole, fi agginna quella d'ildoro Arcivel covo di Tefialonica, per l' addicto allegato, può avere abbafanza di forza per ripattere tal opinione, che non ha altro fondamento, che l' elempio d' Anna moglie d' Elcana e la fomma premura di

(e) Ciò fi giudica in qualche guifa probabile dal Barradio ( Concord & bifi. Boungelica ili. VI. cap. 14. 1) ma però più probabile agli attefia affere l'opinionie; che abbiam propofta, e difica.

ípiegare, come Maria di Cleofe, e Salome, o fia Salomi foffero forelle di Maria. In fecondo luogo di coteffa opinione non v'è vefligio alcuno ne libri de nostri antichi macstri, anzi nè pure negli

apoerifi . A che dunque vogliam noi ad effa attenerci?

XVI. Ma oltre ciò, è d' nopo rammentarfi che non folamente nell' nantiche ftorie , e ne' Sermoni de' noftre pregievoliffimi Dottori, fi dicono sterili i genitori di Maria, ma si dicono anche avvanzati inetà . Sembra dunque, che vi volesse un nuovo miracolo a farli secondi: Ma qual cagione di si fatto miracolo mi fi reca? Sara, allorche die alla luce lfacco, non profegul a partorirne aleri, ma rimafe madre fol d' effo, lo che si dica d' Elisabetta madre del Battiffa , effendosa abbastanza avverate in coteste sante Donne le profezie ed adempiuto i miracoli col farle divenire feconde di sterili ch' elle erano; e refi in tal guifa lietiffimi i Genitori e fe favelliamo della nascita del Battifta , eziandio attoniti i circoftanti . Es factus eft timor fuper omnes vicinos corum ... Quis, puras puer ifte eris? Luc. 1. 65. 06. Diffi eziandio per l'addietro che non era coftame degli Ebrei attribuire lo fleffo nome a più figli . Perche dunque fi dice , che tut. se le Sorelle di Maria Santiffima furono chiamate Maria, fenza averne speciale comando dal Cielo?

XVII. VI 6 agginngano a un di presso quelle ragioni, ch' altrove io addussi per persuadere, che non furono figlinoli di Giuseppe, e di Maria que', che la Scrittura chiama fratelli del Signore: vale a dire che non è credibile che S. Giuseppe fi appressasse alla moglie, che sapeva effere flata per l'addietro eletta dal Cielo per effere madre del Salvatore , e fantificata con un parto sì efimio. Di tal argomento diffufamente, trattai nella differtazione XVI. della Vita di Maria Vergine al Capo II. Non era certamente Maria da paragonarfi col Salvatore, ma dopo di lui era, ed è la più esimia creatura, che fia escita dalle mani dell' Onnipotente Signore : e perciò meritava di effere avnta, mentre era anche bambina in venerazione, e in onore quel ventre; che l'aveva per tanti meli cuftodita, e data pofeia alla luce. Chi dunque fi dara a credere, che Gioachimo, che diffi, e veechio, e fanto, fe lo accostaffe, e ne ottenesse figliuoli? XVIII. L' esempio poi di Anna moglie di Elcana non è opportuno. Anna era bensi fterile, ma giovane, ed appunto, perche giovane, bramava figliuoli come un frutto convenevole all' età fua. Di fterile rela feconda ottenne altri figli, donce flerilis peperis plurimos; vale a dire cinque, tre mafchi e due femmine (a). Ma non era il venere di Anna madre di Samuele stato farto degno di con-

tenere

<sup>(</sup>a) L Reg. II. 21 Vifitavis Cre.

VITA DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA. 77
tenere dentro di fe una madre di Dio, che per più titoli meti
rava d'effere unigenita. Si rammemorino le autorità di Fulberto
ed i lídoro di Teffalonica dianti addottte.

## CAPO XIV.

Giorno , nel quale marirona S. Anna , e S. Gioacbimo .

I. Clatche, come vedemmo, non si può sapere l'anno, nel quagioro. De SS, Genitori di Maria eclebrato unitamente i Greci
due volte l'anno la memoria, o primieramente ai IX. di Settembre: Commemorais Sanclionum Joachim Or Anna parentum Chipara: indi a i nove di Decembre. A i nove di Settembre si fia menzione della pietà, della firrilità de Santi conjugi, e dell'avrisolato dato dall'Angelo della nascita di Maria Vergine: mista Angelum, qui pionisti si narioitatem Sanste Domina mista Depinare,
si propripe Vignins Maria: quod O' contigui ca i nove poi di Decembre si la mensione dell'origine del corpo di Maria Vergine. Conceptio St. Anne. O'r. Ma in- nessano di questi gioral, anzi nè pure in nissan altroide desano e ne des fa ricerca.

II. Nel celebre Menologio de' Carmelitani ( alla pag. 398. n. 7.) s' incontra tal avvifo, Festum parentum, & Sponfi. B. V. M. vetufiffinum apud Carmelis nos, ob reverentiam erga Dominam nostram. De S. Joachim die 16. Septembris. De S. Anna die 26. Julii Oc. Di farri in un Meffale Carmelitano del 1500 (in Venetorum Civitate florentiffima Anno natalis Domini M. D. IX. idibus Januarii) ai 16. di Settembre s' incontra la Meffa di S. Gioachimo, la quale fi pud dire Meffa commune ad entrambi i SS. Genitori di Maria, poiche nella prima Orazione ( la quale eziandia fi legge nello flesso giorno nel Breviario Carmelitano flampato l'anna 1570. in Venezia, ) cost pregava il Sacerdote. Omnipotens fempiterne. Deus qui sun providentia Sanctum Joachim de Tribu Juda cum. Anna uxore fua de genere David per viginti annos fine liberis effe voluifi , & flerilitais pudore feparatos , angelica locutione monnisti , us mirabilem protem omnino generaturi , nomine Mariam , templum Des O' Spiritus Sancti, fimul viverent, concede nobis propitius, ut inter-

cessione parentum, O filia genericii D. N. J. C. ab omnibus adversiratibus corporis, O anima liberemur, qui secum Oc. III. E nello sello gioçan de 16. di Settembre nella terza Orazione zione della distral mentorata Media, o fia quella Orazione, che vicae comunemente detta 20/100mmnio. Deus mecentisme confolator. Or in se spreasium sollo ator. Or in se spreasium sollo ator. Or in se spreasium sollo della confolator. Orazione della confolator. Orazione se della confolatoria se sollo della confolatoria se sollo della confolatoria se sollo della confolatoria della Colida Romana, la quale fiabili como fia posicia se sollo della confolatoria della Colida Romana, la quale fiabili como fia posicia se sollo della colida Romana, la quale fiabili como fia posicia se sollo della colida Romana, la quale fiabili colimo, poichè nel loro Mediale del 1600. Vi vi sincontra un' Orazionimo, poiche se la sollo della colida se sollo della co

IV. Per quello rifguarda ad Anna, comunemente si stabilisce da i Latini il giorno della sua morte ai 26. di Luglio. Ma d' un giorno la prevengono i Greci. Il famolistimo Menologio dell' Imperatore Bafilio la pone ai 25. di Luglio poiche in tal giorno così in effo fi legge. Anna venerabilis maser gloriofe Domina nostre Deipara, semperque Virginis Maria eras ex sribu Leui de Bethlebem. Judea (a) filin Marban Sacerdotis . Hic were Mathan Sacerdotio fungebatur vegnante Cleopatra, antequam Herodes Antipatri filius vegnaret : babuit autem tres filias, Mariam, Soben, O Annam. Nupfit autem prima filia in Betbleem, gennitque Salomen, que & Maria; altera quoque nupfit in Betblebem, & gemuit Elifabet mattem Pracurforis. Anna vero nupfu in serra Gallilea & genuit Mariam Deiparam; ita ut Salome, Elifabeth, ac Deipara fint trium fororune filia . Itaque Anna cum genuiffet , ut prafati fumus , magnam utilitasem , mundique falusem , immaculatam omnifque labis expertem Deiparam , camque educaffet , atque in semplum Domini adduxiffet Deoque obtuliffet, ad ipfum gaudens migravis.

V. E di farti, come ci avverte il più volte lodato Guglielmo Cupero, nel celebre tipico de Greci, intitolato di S. Saba alla fefta di S. Anna, la quale fi celebra a i aça di Luglio fi chiama la fefta della morte di S. Anna; via quale paramiero S. Anne de C. Si vegga il dianzi lodato Cupero, il quale accenna l'Efemiridi grece mofectiva.

<sup>(</sup>d) Jule, (S. Grobnoù ne commentar) al Capo II. di S. Marteo, J. B. Erbelenn Julesa, librarieum bis erre de li patimus atim de Evangilla, pris mun ektieum, ficut is 196 bebraice içinus, yada, von Julea, Que eft enim, aliseum Gazim Belsbieum, ur di difficilitieum et jai bis yada, poserunt; Yule, autem iktivo feribisur, quis up & alia Bespielem in Gaildea, Lege Iliterum yip, Bit News.

PITA DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. 79
covitiche, il Martirologio Arabico Egizio, e gli altri il flampati,
che manoferitti Menologi depli Orientali. Cod ael Martirologio greco in vedi pubblicato da L. Urbano Gedof a i 25, di Loglio vien fenttoMirras Re.

pofcia tradotto in tal guifa a a ana ni arrA & b linguis.

Et Virginis cafta, & puerpera cadis ad an

Pia mater: bac matrim est salus pragnantium.

Lo steso s' incontra in un piccolistimo Menologio stampato in Venezia dal Sesa del 1523, ed unito ad altre divote preciamente al Salterio tutto in lingua greea, poichè a i 25, di Lu-

glio nota A'may: vale a dire la morte di Anna.

WI. Dat sin qui detto, e da altri smill monumenti , con agavolmente si potramo adunare, e unire a i precedenti, giustamente
si raccoglie, che i Greci sembrano persussi, che veramente S. Anna
mori a i a, sil Lugitori il che vodendo poi additare i Latini, e not
potrado, pet elere occappo i sull'oli, prosto della sessi della della trasiazione di S. Jacopo Apossolo, ne celebratono la morte il giorno sussegnate, valle a dire a i ade dello sesso mesc. Per altro
attesta il celebre Bartolomeo da Trento, il qualevise verso ia meta
del Secolo Still, che nella Siria si celebrava. la fella dis. Anna
a i a.o. di Lugito, come la celebrano i Latinic. In Sprin, C. dibis sessi silviniar celebrato sprimo Resen. Augustima o che a Siriani non
convenivano co i Greci, ma il feguivano d'un giorno, e pare
te il P. Bartolomeo trro con uno seggito assi innocence, d'ungiorno solo: ed è, come he dimedirato, certissimo, she il Greci
canzizzavano la sessa di S. Anna a il-35, di Lugito.

VII. Tutto questo per verità è assi probabile: ma per non emmettree una difficele y ele volete cuel chiamanla, uno setupolo, ch'intorno allo stabilire in tal giorno la morte di S. Anna può nascere gella mente di taluno, conviene averrire, che in un Melsale Bre. fciano, il quale tembra sertito ful principio del Scotto XIII., e che crederi anteriore ad Urbano IV., poichè vi manca affatto la sefia del Corpus Domini, vi è tutta sella la Mesa proprissisma di S.

Anna : la quale comincia a questo modo .-

"Men's t abernaculum"

" And defende populum"

" And defende populum"

" Arma defende populum"

" Affennus, O'periculum Cr.
Ora nell' ultima orazione, che folovano gli antichi chiamare an
nifona o fia vostio ad complendum; e che ora commemente dici
mo poficommunio, s' indica che fi cclebra in tal giorno l' invenzio
ne delle reliquie probabilmente del corpo, o di qualche porzione, del

corpo di S. Anna); Eccola Pofi Com. Deus qui ad faluzem fieldium:

riorum Beane Abuse, marits geniritis s' trignisti una Maira reliquias'

revoleni inffifi, concede proprinte, un ejun intercellione contains tue proprinteirour confegiament effettime. Qui vivita, Craganas. Celebra proprinteirour confegiament effettime. Qui vivita, Craganas. Celebra non già la morte di S. Anna. Ma forte unirono i Bercliani due Solennità di S. Anna in una, e non fapendo il giorno o dellamorte, o pur anche dell'inveneniore delle reliquie della Santa, eclebrarono l' una, e l'altra fin una fol giorno; il che bo veduto avvenire in altre Chiefe, ed à opinione di molti, che in Roma al primo di Agolfo fi selebra nella Chiefa di S. Pietro in Viacoli la memoria della deposizione in tal Chiefa de'viacoli di S. Pietro, il miracolo della lore unione, e la dedicazione di quella infigen Ballitre, ed anche la depolizione de' Corpi de SS. Miesabel in effa Ballitea fepolti, Ma di ral foluzione vo' ch' il Lettore ne fin fiudete.

VIII. Più difficile è flabilire il giorno della morte di S. Gioachimo. Dianzi diffi, ch' i Carmelitani la celebravano a i 16. di Settembre. A i 16. parimente di Settembre la pone il Martirologio del Grevenio citato dal Sollerio a i 16. di Settembre: poiche in esfo le sussegnati parole s' incontrano. Festum S. Joachim patris gloviola Dei genitricis femper Virginis Maria . Es comme moratio S. Anna matris ejus. Avverte poi il dianzi lodato Sollerio ch' il Martirologio del Grevenio fu pubblicato l' anno 1521. Si vegga il numero 22c, della prefazione: ma egli è certo, che qualcheduno almeno de Greci la celebrò insieme con quella di Anna a i XXV. di Luglio. Quell' accurato continuatore del Bollando, a cui deggiamo ciò, ch' appartiene al XX, di Marzo, vale a dire o l' Enschenio, o il Papebrochio c' insegna effersi tal volta da' Greci filfata la morte di Gioachimo, e infiememente con quella di Anna folennizata ai nove di Settembre e ne arreca in prova un Calendazio Metrico greco nel quale a i nove di Settembre vi è questo verso

Deipare nona Geniorum guere Synaum: al qual verfo vi è aggiunta un' annotzione che ci avverte, che-la memoria della motte de SS. Genitori di Maria viene flabilità a i 25, di Luglio: Hanc autem celebramus propter nativiarem Sandilfinne Domine noftre Dei maris: quia ifii felli funs conciliatores: faiusis tosii Orbi parta per cafiffmam filiam fuam: alias enim ipforum confinmatsi dis XXI. fulsi celevanda correctiva. Anzi incontinente avverte il fuddetto continuatore del Bollando, che in verità à 1 25, di Luglio non Gelebra altra fella-, che di S. Anna. Verum illius dies officium folam S. Anna domitionem in riulo prefere unit qua dissumu, spice CS. 5. Joacimi nomen inter Sacra Cantica, propter communem utriufque proper

rem dumtaxat, videtur jungi uxori co die mortue; ipfius autem ignorari emortualis dies : ed egli è certo, che tanto ne' Messali di Germania, ne' quali vi & la festa di S. Gioachimo, che ne' Calendari, e ne gli altri libri Ecclefiastici posteriori di tempo alla concessione fattane da Giulio II. comunemente si stabilisce il giorno della morte di S. Gioachimo a I XX. di Marzo, probabilmente per posporla immediatamente a quella di S. Giuseppe : benehe poscia a di nostri fi sia trasserita tal folennità alla Domenica fra l' ottava dell' Affunzione di Maria Vergine : dal che n' inferiscono uomini valentissimi , ch' è ignoto affatto il giorno della morte di S. Gioachimo . e perciò in vari giorni ne ha celebrata, e tuttavia celebra S. Chiesa la memoria. Dissi comunemente essersi flabilito dopo la concesfione fattane da Giulio II. il giorno XX. di Marzo per festivo di S. Gioachimo: e che in esso si celebrasse la memoria della fua fanta morte : diffi ancora , che comunemente fi stabilisce da i Latini il giorno della morte di S. Anna a i 26, di Luglio: e diffi il vero, poichè fi leggeva di S. Gioachimo nel Martirologio Romano seguito da tutte quasi le Chiese latine nel Calendario. conseguentemente nel Messale, e Breviario Romano la memoria di esso Santo a i 20. di Marzo e a i 26. di Luglio la memoria, o fia la morte di S. Anna : Dormitio S. Anna : il che tuttavia fi cofluma. Ma conviene avvertire che qualche Chiefa, anche fra le latine fi regola in altro modo. Non abbiamo nella noftra libreria altro Breviario Francese, che uno di Parigi del 1736. effendo Arcivescovo di tal Chiesa Mons. Carlo Gaspare Guiglielmo di Ventimiglia: e in esso vien collocata la festa d'ambidue i Santi Genitori di Maria, Gioachimo, ed Anna a i 28, di Luglio; del che nulla mi maraviglio. Il giorno XXVI, è in quella Chiefa da gran tempo destinato a solennizzare la traslazione di S. Marcello. che nella Metropolitana fi celebra con folennità; In Metropolitana Solemne minus: il giorno poi de' 27. da moltiffimo tempo è in quella Chiefa destinato a celebrare la memoria de SS. Martiri Georgio Aurelio, Felice, Natalia, e Liliofa. Essendo dunque i due giorni susseguenti li 25. di Luglio impediti da due già stabilite sofle, fi dovette trasportare la festa di S. Anna a i 28. Vi aggiungono poi la Festa di S. Gioachimo, poiche essendo ignotistimo il giorno della morte di S. Gioachimo, giudicò la Chlefa di Parigi opportuno unirlo 2 S. Anna, e celebrare di tutti e due nello stesso giorno e la memoria e la festa: del che abbiamo (come per l'addietro disti ) l'esempio de' Greci, I quali a i IX. di Sette nore, e a i IX. di Decembre celebrano la memoria, e la festa d'entrambi que' Santi Genitori. La selebrano però i Parigini con rito doppio, con tutte l'antifone, verfetti, lezioni, e in fino con gli inni proprii, e questi asiai eleganti . PAR-

# PARTE SECONDA

Culto prestate a i SS. Genitori di Maria.

1. A Bhiamo fin ora favellato di ciò che o fappiamo, o almeno conghietturiamo che fia avvenuto a' SS. Genitori di Maria, mentre crano fu questi terra. Conviene ora rivolgere le nosfre cure a il culto, che fi è loro prestato dalla Chiefa: e poichè non si è ad essi fempre pressaro unitamente rat culto, ma foventi sarcifepratamente l'uno dall'altro, valo a dire in un giorno a S. Anna, in un'altro a S. Gioachimo, noi pure di ciò farelleremo a parse: indi esporremo gli argomenti di quel culto, ch' unitamente ad cattambi si è dato: e primieramente si tratterio.

## Del Culto prestato a S. Anna.

He molti sieno gli argomenti della venerazione, e del culto ch' i Fedeli presano a i Santi, agrovomente il confessora chiunque avrà avvertito ciò, che io diffusamente esposione. Vi. della mia Opera del custo del Santi. a cui presente mease rimetto il Lettoro. Offerviano per tanto, se questi furono ustati con S. Anna. E per procedere con ordine, osserviano primierramente, se in Oriente surono essi usati; lo che ciposto, passerume all' Oscidente, per sar ricerca, se quivi pore furono in uso.

## Culto prestato a S. Anna in Oriente.

1. A Rgomento non lieve di culto fi è l'erigere Basiliche, Oratorin, o altri simili fagri edifazi in nonce, è col nome di qualche Samo (a). Ora egli è indubitato, al riferire di Procepio, che Giustiniano, il quale resie l'impero d'Orateta nel sessione edificio una nobilissima Basilica in nonce di S. Anna. In so Urbitlero, quem Deuteron (vale a dire lecondo) vocent, templam nobiissimamo, ne eleme mirabile desticati S. Anna, quam altqui Dippa-

(a) Differ, VI. De cuitm Sanfforum cap. 40. & legg.

CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA; 83
re matrem, Chriftique aviam fuiffe credunt (a). E' dunque anteriore tal Bafilica a quella, cui dicono cretta da Giufiniamo, dette
Rimonmeto, il quale per altro vien creduto rifferatore della Bafilica cretta a S. Anna da Giufiniamo primo, e certamente il
più celebre: e in tal guifa concilia il Basdurio (b) ciò, chi infegnano e Procopio, e Georgio Codino (c) intorno alla Bafilica eretta in onore di S. Anna in Conflantinopoli. Altre Chiefe, o
pur Oratori edificati in Conflantinopoli in onore di S. Anna novera il Ducange (d) al quale rimetto il Lettore.

III. Ne' libri Ecclesiastici de' Greci se ne rammenta la solennità.

Così nel tipico comunemente dettod is, Sabba tre volte si mentova la sessa di more, di Decembre insieme con S. Gioachimo: e sola a i 25, di Luglio.

Dormirio S. Anne. E lo stesso s'incontra nel Menologio dell' Imperadore Bassio, e in altri libri Ecclesiastici. Anzi per quanto ristrice Simone Wangaseechlo citato da Guiglielmo Cupero (f) S. Sabba

L 2. Sabba

<sup>(</sup>a) De adificiis Infliniani lib. I. cap. 3.

(b) Bandur, Comment, in antiquit, Conflanto, lib. II. ad pag. 677. Edit. Paris, Venet. 1079. Ferseffit bear adres Sauffie Anna in Deuters, quam refle Procopio, couldears Inflinianus Maganut, possonosma a Inflinianus Reinsonerto instancesa esti quad nemo ex Historicis Bizancinis, quad cisiam spraser originum Seriperces, ca Joseph adie e Eandem vero possonosmo feitum preservo riginum Seriperces, ca Islandis e Eandem vero possonosmo memoranis Basiliani Macedo, un seribis Perphyregonium in ant vites, cps. LUV., &c. ex Sossities in occim Basilia.

<sup>(</sup>f) Comment. Hiftor. de S, Anna n. 46. Z . . O osseol oround ()

CULTO DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA.

Sabba (o fe fi voglia l'autore di qualche feritto attribuito à S. Sabba, e forfe inferito nel tipico di S. Sabba, 2004 l'invoca insieme con S. Gioachimo. O foachime essent divinitos elemal Vos gennis efficient divinitos elemal Vos gennis efficient, a quibus oras est lampas, circa quam nullum umbra vossiguium cernumus. Vos quoque abundantes implevito siplame De gestia, id essential des concedas magnitudium misjescordas fue animabus nostris perfruendam Deus concedas magnitudium misjescordas fue.

IV. Aggingneteti, se voltee, l'Elemetidi Greco-moscovite, il Martirologio Arabico Egitio, ed altri fimili o dati alle siampe, o tuttavia manoscritti libri de Greci citati dal Cupero, e da altri ancora. Aggingnete parimente le somme lodi date de Padri Greci o ad ambidue i SS. Genitori di Maria, o pure separatamente a S. Anna, nel che sono commendatifismi i Santi Gio: Damasseno, (a) Andrea Cretense, (b) ed altri (c) insiguenti, telimoni palei della venerazione chi Greci professiona a cotesta inclita Santa, e del culto ad esta prelatata da gli Orientali.

Cult

<sup>(</sup>a) Della Fede Orthodof. cap. 14. altramente 17. e nell' Orazione l. e II. della marte, a fia fonno ( de dormitione ) di Maria Vergine: e nelle Orazio-ni L e II. della natività di effa Vergine. (b) Nell' Orazione della na-feitra di Maria Vergine, e negli Lani Sacri. Nell' Opera Bollandiana a i 20. di Marzo nell' apparato ftorico di S. Gioachimo, che deggiam fuor di dubbio attribulre o at Papebrochio, o all' Enichenio ambidue fimabiliffimi nel aum, tt. e sa, s' incoatra un' affai bell' elogio fatto da S. Andrea Cretenie a S. Anna, e S. Gioachimo, che qui piacemi di tra-terivere a Jaschim win mitis, modefinique, ac divinis innutritus legibus, cum fobrie viniffet , Deoque conftant adbareret , at fit perfeveraret , orbus "filit confenperat : cum natura quidem vegeta effet, nec ejus tamen vigori gratia munus responderet . Sed Cr Anna Dei amans. . . . fed liberis earens , ac cum legis dimina bonorem unum med taretur, filmulantibus undique flerilitatis aculeis, ut par eft affici eos, quibus mulla eft fujcepta proles, molefte ferebat , triftabatut , dotebas , non fe ferens orbam liberis . Cum fie autem Joaelim, ac Anna triftitia tenerentur, quod deeffet proles, generis futura bares , haltenus quidem band omnino fpei fcintillam entinxere, ambo antem prolem concedi ad fuscitandum eis femen orabant ... nec prius remiferunt contentionem, quam voti compores facti effent. Et vero evaferunt illini compotes: non enim fpei donum doni ipfe dator dimifit inane: fic enim querulis vocibus obsecrantibus, at Deo supplicantibus, adfuit elto, que non tardet, wirtus; illique, quibus ederet fruelum, buie quibus protem pareret, wires adjecit .... jamque ex infacundis arentibufque, tamquam ex bumore vegetis arboribus, generofus nobis fruelus, Virgo bat immaculatisfima, germinavit.

## Culto prestato dagli Occidentali a S. Anna.

I. Ala avvertii, che un de' più palefi argomenti di culto, che fi J prefti a' Santi è l' erigere qualche Bafilica, o pur Oratorio, o altro fimile facro edificio in onore, o in memoria, ovvero col nome di effi. Ma egli è certiffimo, che non meno, che in Oriente, fu cià presso gli Occidentali in coftame . Degli Atti de Santi dell' Ordine di S. Benedetto (a) raccolti da i prestantissimi D' Achery, e Mabillon apprendiamo, che Fraerico aveva eretto un picciolo Oratorio in onore de' SS. Anna, Pietro, et Anjano avanti che Pipino divenisse quell' infigne Principe, che poi divenne.

II. Ma non creda il Lettore, che nella fola Francia vi fossero Chiefe, o Oratori eretti in onore di S. Anna." Per reftringermi all' Italia, gli Annali de' Camaldoleli pubblicati da due uomini veramente erudith e di gran fenno, Mittarelli, e Coffadoni ne somministrano varj esempli, alcuni de quali incontinente esporro. Attestano cotesti due valorofistimi Religiosi (b) che nel secolo XIII: e XIV. l' eremo della SS. Trimied del monte Suavicinio flendeva la fua giurisdizione in più Chiese; cioè in quella di S. Maria... in quella di S. Anna, nella quale presentemente visiede il Parroco Oc. Di effa Chiefa, o fia Parrocchia fi fa in avvenire menzione (c).

III. Anzi una che fembra più antica, fi mentova nel libro XXIX. de' fuddetti. Annali: la quale forfe era edificata nell' anno 1145. poiche neila pag. 288, e 180, del Tomo Ill. fi accenna il privilegio di Lucio II. conceduto l' anno 1145. Ed un' altra eretta nella Cattà di Pifa fi mentova nella Prefazione del Tomo III. de' fuddetti Annali (d).

IV. Ma perchè non produco io degli esempli a noi più domestici : vale a dire di Bologna? Uno affai pregievole ne fomminifira-

(a) Parte I. del sceole III. pag. 447-dell' edizione di Venezia all' anno 728. n. ç. dell' elogio, o fia vita di S. Baino. Sed de bos monafteriolo qualiter in poteflatem gioriofiffimi Dueis ( parla di Pipino ) redactum fuit O c. (b) Tom Ill. pag. 214. Seculo decima terrio , O' decima quarto eremus Santia

Trinizatis montie Suacinii in plures Ecclefias jus fnum extendebat; in illam nimirum Santia Maria .. in illam Santia Anna, nbi modo residet Parochus Frontalis. (c) pag. 131. del fuddetto Tomo ... . enfroditur in Ectiefia S. Anna . E di bel nuovo nella pag. 301 dell' appendice dello fiello Tomo. Co. (d) Montajes S. Anne Pifarum, olim Regeani babisantes fub en-74 \$. Savini de Montique ( prg. XVIII. del T. mo III. 3

26 CULTO DE SS. GIO ACHINO, ED ANNA.

no i più volte lodati Annali Camaldolefi, ne' quali s' insegna, che nell' anno 1278, o era eretto, o certamente si eresse nel Territorio Bolognese un Monastero di Vergini in onore di S. Anna (a).

V. Di corcho Monastero nessun vestigio, ch' io sappia, ora si vede; ma ecramente una Chiefa eretta io nonce di Sant' Anna vi è nella si frada, che chiamasi Pia, (perchè al tempo di S. Pio V. si riaperta, e perciò in memoria ed in onore del Santo Pontesse su chiamata Pia), o anche di S. Isia;, poiche è compresa nella Parrocchia così detta dalla Chiefa edificata in onore di tal Santo. Queffa Chiefa, ch' io dissi eresta in mone di S. ANNA cosò chiamasa, poichè in esta fu depositato, e si venera il Cranio di S. Anna donato al B. Nicolò Albergati dal Rè di Inghisterra, e dal Beato portato a Bologan, e posto in cotesta Chiefa non motos grande, ma assia clegante, comantenuta con soma pultizia, e propriertà, come sogliono fare in tatte te loro Chiefe gli offervantissimi Padri Certosini, che uffiziano tale Chiefa (b).

VI. Altre non poche sono erette e in Italia, e suori ancora di essa, vale a dire in Germania, e nel rimanente d' Europa, per cui il

culto di si gran Santa & è affai propagato.

VII. Non diffinite argomento viein fomminifirato da i Calendari Ecclefantiti, e da i Martiologi: e de questi ancora palefemente se ne ritrae la divozione ch' i Fedeli da gran tempo portano a. S. Anna. De' Calendari Ecclefantici-ne posiciamo 40., ed anche più tutti precedenti se sampe e fra questi alemani affai antichi, e in più d' uno di esti vi è espressamente notato il nome di Sant' Anna.

VIII. Venendo a i Martirologi fi confutti il Sollerio al Martirologio di Ufuardo nell' aggiunte, o come ibi dicono Audiori (Audiori). Noi ne abbiamo tret uno di Adone del fecolo XII., e fe fi vuole XIII., e due di Ufuardo. In uno di quelli ultimi, il quale fia tutti gli indizi del fecolo XIII. e configuentemente è ficritto in pergamena &c. a i a6. di Luglio vi è aggiunto di carattere bensì

<sup>(</sup>s) Nevam paths ante but tempera accesseur Sanaram Fizzimam Monasterium firam extra Urbem Bononirique Congregationi Candidatessi efectorium: nimitum S. Anna, cut ordinations qualfam finducest anno preservic Considersi; canno 1176, (pag. 135, del fauteset anno preservic Gerardis Privo Candidatessi; canno 1176, (pag. 135, del fauteset) Dia Monastero si turbica accessiva del fauteset Domo V. Observation accessiva del fauteset del fautes del fautes

Hierusalem S. Anna Cc.

IX. Ma intanto non voglio, che fi dispregino i Martisologi del Bellino, del Galefino, del Baronio, del Maurolico ed aleri men antichi bensì, ma ciè non oftante pregievoli : così pure quello del Pellegrino in Breseia col decreto, o sia approvazione del sommo Pontesice (Giulio III.), ne' quali tutti viene espressamente mentovata S. Anna, e flabilitane la fefta a i 26., anzi tal fefta era per l'addietro flabilita in varie Chiefe; ficcome agevolmente sr può rilevare da i libri Ecclesiastici antichi, de' quali non piccio-la parte si conserva nella nostra libreria : il che aveva ancora baflantemente indicato il famoso P. Bartolomeo da Trento, allorchè nell'aggiunta fatta alla primiera, per così chiamarla, edizione del suo leggendario, nella quale aggiunta vi pose i Santi venerati dalla fua Religione, e da i Diecefani di Trento, nel numero di effi Santi vi collecò S. Anna : atteftando, che la fefta di questa Santa fi celebrava nella Siria, ed altrove a i 26. di Luglio: ejulque in Syria, O alibi festivitas celebratur septimo Kal. Augui fis: ed è evidente, che b Domenicani anticamente ancora celebravano la festa di S. Anna a i 26. di Luglio, come si fa palese da i Calendari, e dagli altri Ecclefiaftici loro dibri del queli alcuni ne citeremo fra non molto i , secinasa ni 'lla o del . I IX

X-Ma certamente eravelebre in Bolognaral fefta, come fi fa palefe dal libro, il quale è intribato Comfirmiones Symodales, il quale fu pubblicato l'anno 1535. da Monfigore Agoffino Zanetti Vefeovo di Sebaffe, e Vicario, a Suffraganeo de Lactinale Lorenzo Gampeggi Vefeovo di Bologna. Tali Conflituzioni durono flefe l'anno 1532 de Branade Vefeovo di Bologna. Ora sella Rubrica nonzagnima terza vi è la feguente conflituzione fatta (dice il Vefeovo I di Confeffo, e volonti del Caprito della Chiefa Bolognele, e degli altri Prelati, Rettori, Cherici, e Pretti z (a) mella quale conflituzione, fi fabblicano le seffe da offer-varia nella noltra Chiefa per quello poi rifiguarda il mefa di Luglio

ion quefte.

La Visitazione di Maria Vergine

S. Jacopo Apoftolo

3. Anna madre di Maria Vergine ..

ХΙ..

<sup>(</sup>a) Nos Bernardus Dois, & Apostolica sedis gratia Episcapus Bonon. T Principal Company of Com

XI. In tal feita (per quel che ci infegna un libro da compagnie feritto nel fecolo XV. in pergamena, il qual ferbafi nella libreria di S. Salvatore, e che finor di dubbio apparenerea alla Diocefi di Bologna, poichè vi-è espressimente la festa di S. Petronio: ) inzal festa, dico, si recitava, e forse anche si canava la feguente antisona in ritmo alquanto antico con la sua orazione.

Oremus. Deus qui Beatam Annam matrem sue genitricis fieri voluisli, presta quasumus: ut apud se merisis utriusque, matris O filia regna calcstua consequamur. Qui vivis, O regnas Oc.

XII. Era poi tal festa altrove ancora assai celebre, poiche in essa si recitava il sagro Panegirico in onore della Santa, il che paletemente si dimostra coll'esempio del Sermone sopra S. Anna, che si attesta proferito da S. Vincenzo Perrerio.

XIII. Veniamo all'invocazione, la quale fisor d'ogni controverfia, è un de principali argomenti del sulco, che fi ula verfio de Santi. Per non dilungarmi da Bologna, abbiamo in S. Salvatore un codice delle confituzioni di S. Maria di Porto efattifimamente-feritro; il qual codice a giudicio del celebre Mont-faucon fin fielo nel fecilo XII, o certamente a quel vorno (a). Ora in efficie de la compania della considera del montre delle considera del montre della considera del considera del montre della considera del considera del montre della considera del cons

| Omnes Santti Monachi, O' Heremita | an orate |
|-----------------------------------|----------|
| Santta Anna                       | OFA      |
| S. Agatha                         | ora      |
| S. Agnes                          | ora      |
| S. Cecilia                        | ora      |
| S. Maria Magdalena                | ora      |
| Omnes Sancta Virgines             | orate    |
| Omnes Sancti, O' Sancta Dei       | orate    |

(a) Diarinm Italieum pag. 410. Conftitutiones Canonic. Regul. feculo XII. cir-

XIII.

N.V. Non fo in certal, se un argamento di carro più pubblico , p più antico prefiato in l'ettis an S. Anna si laddato in e di elle fi policne pregiate più si di ogni attoro i notti regioni, so bicogna pi poiche è evidentifimo, che nelle conflictationi Portuethi pibblicate dall'Abbate Collantino Gaetno, millesti di datarito il quale petti palefemente fi dichiara infiituito da i nofiri, i quali volleto in effo invocare S. Anna per dimostrarle la venerazione, che le portavano, e la fiducia, ch' averano conceputa dell' interesfitioni di effa.

XV. Pofleriore di motto tempo è a tali Confliuzione, e alla antichiffma sodumanta ricenua de molti d'innecere S. Anna rella
professione Religioli, è l'ufizio de Compagnia della nuftra Città
in cresto della papitissima Compagnia della Fragorioche alla pagi,
della programa di S. Risierii infliuttore di ralla Compagnia.
Ora pro subiti B. Fare Rayneri. Devettorem softwan Ce, ill quale ufizio è flampate in Bologna del 1555, presso Andelmo Giaccardo
le Con melle lituate de Sant'i gl. 4 a fra le Sante il primo longo
a Santina anno 12 cardo.

que', che abbia ativa L'E, estobrapa L'ilina itamino l'affale di Breleia, del quale Messale dianci favel'ai, ossiamme Ressa sueta proeria, e in onella porzione, o'E anologom airpin. Rone s'arta se

XVs. Me non spercio veglio referingere a Bologia, la divozione, che 2 de grao a temmo fi dimorfira in Laisa a Sis. Agana. Silconferra nella modera libreria un Melitale, vil qualelfo a me cho efferenza gentierza, e generofità da Signori Canonició del Dono del Bercia dato in dono, il quale ha tutti agli adulti d'affere flato ferifa del Corpus Domini infiliatione del bestati vi, manca la feft adel Corpus Domini infiliatione del bestato d'aguarda quanto antiche non faprei dirio. In safe litante effortalmente è invocata S.

Anna con quest' ordine . metussiq murolitimmo e S. Maria Magdalena muluoritidad ilmo sel ora S. Marsha.

aro loschim, öc unor cius
aro lutti Ambo ance Deum,
aro Perbent Solli unitità. 3
ari Holling Milling.
aro Pasetimo-Eburea a.

Omnes Sancia Virgines, O Vidua. orate

XVII. Non moito diffimile è l'ordine, che serbasi in un'altro nostre

codice, che sembra scritto sal principio del secolo XIV., Contiene

Strat av 6

| the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CULTO DE 33. GIONCHINO, ED ANNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tal codice il Salterio disposto a quel modo, con cui lo recitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| egli ottimi Monaci Certofini , e nel fine del Salterio vi fono le lita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mie chiamate commemente de'a Santi : nelle quali è collocata S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AAnna in quell' ordine o' notice l'englier ordino flaup ni anna A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| plaise o S. Maria (m' immagino Magdalena ) 200 ora 10 2 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| me et l'arollera ig it aro es a monte, à qual sangh . Le ciu in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vocare Saron di oftea e ver engice adiagh. Bousvace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alle C amaffatta: n: "leb 2:0000000 0000 A fD ora: 17 A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gras alia S. Americative of the same often in oratife &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S Suphania cum faciabue quie (a) IT STERIU OFR SCHILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 and C. Afra come facile suce & C. M. 7 . 110. 715 aradolistors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YVIII Amarriene alla Claffe, per così chiamarla, delle invocazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| conell antitona cui dianzi ditti tratcritta da un ilbro da Compa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| anie des mares matric Det col rimanente. Potra il Lettore, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Landa - last collected . th. 2721 lbb at 1919 th C 0.00 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIV 1 Medalimai a i Previerii affrono un incontraftabile prova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| della venerazione praticata verio 5. Anna. Per non dipartirmi da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| one' che abbiamo in S. Salvatore o un bellimmo Menale di Dre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| toia del quale Meffale dianzi favellai, offre una Meffa tutta pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pria e in quella porzione, che non è Colletta i orazione fegreta, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poftcommunia, a lezione, o Vangelo ob rutta, fo pud dire, ftela in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nitmo, o fia riman marin enifa però che vi è comprelo anchè S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gioachimo ada qual Metta tutta riferii nella vita di Marie Vergi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ne il d'ande nha niccialm parzinne oul riferico 19893 8 . 2354 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lateration il avait Mario: enherageuhten ati stato il . C. ati L. Ol D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| at account in Alana defends sonaluminary into the cold into the cold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medale vi fond le Manie; mulasima affit, sameta V va cuenta and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mediale vi ono le manie, mulnover alle aguntato que de la monta de |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 735 Da celi habitaculum, analataga M contil. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S. Marcha, mulumin marchine, a.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Graduale.

any Joschim, & war rus abuiril 2 with 18 will all the modern and beauth, and practice with 18 will all the modern and beauth and bea

(a) Chi fia quella Si matonia i quali le ide compigne, b pur fe abbia ertago in tratcriverne il nome il Copina, non da dirio.

### CULTO DE' SS. GIOACHINO, ED. ANNA.

a land any Inhabitet, a Gentibusque mart our in ad antimo Defideratus omnibus. .. Allelnja . \ 24, 17 9h ; 34

Y (IC) C.no nel a nobilitima Cabraronod simin sonA Ale Langue

ler , sant in s, Et a cunclis veneranda i susmamili nestel

" 'l ner inna, Que Reginam concepiftio innered inc. . To desons bel q sta Maerem Domini noftri Jefu Chriftis ab o. aves ade V in Exora bune cum filis mire it annualo: co

"Ut nos locet in patria. ? . . ?.

XX. In un Messale anticamente appartenente alla Città di Oxford. che ha tutta la probabilità di effere stato scritto sul principio del secolo XIII .: ( ne in essa vi è certamente la messa del Corpus Domim, che poscia vi su aggiunta ) in un Messale, dico, anticamente appartenente alla Città di Oxford non vi è veramente la Mel-... la di S. Anna, ma vi è di carattere antico posta in margine tal annotazione: S. Anne: fin. celebr. le quali note sembrano fignificare, che terminato l'ufficio di S. Giacomo, a selebrafse quello di S. Anna. Sem, (cioè femidoppio); rito a que' tempi afsai

frequente ancor nelle fefte, non lett

XXI. Che sul principio del 1400 da i primi Padri della nostra Congregazione fi celebraffe la Meffa, e tutto l'ufizio in onore di S. Anna, ce lo infegna l' Ordinario, (come vien chiamato ) o fia il Directorio degli Ecclesiassici usizii, il qual Ordinario su steso, effendo tuttavia in vita il B. Stefano nostro Riformatore. In tal libro nel Capo XII. fra le feste minori semidoppie vi è noveratala sesta di S. Anna. Hac suns minora semiduplicia: festum S. Ni-colai, S. Lucia... Isem sessum Santia Anna: le quali parole son ripetute nell' Ordinario ftampato l' anno 1470. Ma nell' Ordinario dato alle flampe l' anno 1540, vien dichiarata tal festa di rito doppio, poiche nel Capo XV. vi è tal avviso : Iam vero funt festa minora duplicia: festum S. Stephani proto-martyris: Converfio S. Pauli Apostoli: festum S. Anna matris Beata Genitricis Dei. XXII. Benchè poi a taluno sembri superfluo, ch' io noveri i Messali, ed altri libri Ecclefiaftici, ne quali in avvenire fi pone la. Messa col rimanente dell' ufizio da recitarsi in onore di S. Anna. poiche è indubitato, che dopo il mille e quattrocento fi dilatò moltissime il culto di tal Santa con tutto questo non voglio omettere di numerarne non già tutti , ma alcuni almeno di que', che presto di noi abbiamo. Nel Calendario del Messale Domenicano dato alle stampe l'anno 1482 a i 26. di Luglio vien notato a carattere rosso, col quale si registrano solamente le solennità, Anna matris Sancta Maria, totum duplen. E nel Messale poi vi è la Messa tutta fi può dire di proprio: la quale con incomincia. Gaudeamus

M 2

92 CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA: omnes in Domino diem festum celebrantes sub bonore Sancia Ap-

na ; de cujus solemnistate gaudens Angeli Oc.

XXIII. Che nella nobilifime Chiefe di Agginta fi celebrafic l'anno 1495 folennifimamente la fefta di S. Anna, con le antifone, ref-poniori, inni, lezioni, tutto in formas di Proprio, anzi can l'ortava, lo dà a l'ovedere il Bevoirai de tai Chiefa, che poffesiamo. Accenno folamente il principio dell'inno (cretto di Vefero.)

cad De juste la product itt d'anes abe carens al attur el attur ad aca

AXIV. E. Vallombofani, e à Carmelliani ne loro unitein Mefali.

la polero ce tutta quan di può dire, propria, vale a dire con orazioni, e predi compole determinatamente per tal Mefal; e dire con orazioni, e predi compole determinatamente per tal Mefal; e dire con orazioni accessivati della Chiefa di Salisburgo e di Augusta dal 150 toro. In Sequenza di proprio i Lo fieto pute fi dica d'un picciolo Mefale intitolato inineramium fampato erredo to, in Sumbera am certamente in Germania fin principio di Crolo XVI.

XXV. La Chiefa di Milano eriandio la pole negli una Eccletialitei; a. vi è erramente nel Meliale del 1383, altai folenne y e lo fletio fi dica delo Meliale didisponene i scoto puer degli valtri fimili fibri: a ctajione di efempio nel Breviario dell' anno 1557 con inno proamina. Elidis petri Eccleta Ceccadi di la consistenza della con-

XXVI. Se poi branafie taluno fapre il nunceo de Mefall, e Broviari Romani, nel quali si incentra la Mefal, e l'Ulivia enterio collene di S. Anna, brancrebbe una cola d'infinita ffatien, polche fon quefit moditiumi, e noi ne cominciamo la ferie ca un Mefalle trampato in Vinegia del 1450 da Baccitta Setta, e tal ferie continua fino a tanto che S. Bio determinò di levar del Mefalle, e dal Breviario moite Mefale, e molti Ufizi propri introdottivi dalla divozione particolare di molti, e perciò con alcape Seutenes, e da la min, nel quali vi erano espretto delle opinioni che la Chiefa Romana noi paprovava; e con cio lerò l'ulizio, e meffa di S. Anna, na qui cui vi s'incontravanto delle Sequenze, e degli Insi, che dispiacemano e nella maggiore pare de quali cio en eferefa l'e popinione de tre mariti avust de S. Anna, a vagione d'empio

te, e la terza fon de feguentil

Hac (a) Jesu mattem generat;

#### CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

Ex Nazarao Ioachim Quos lex Santta confaderas. Cleopbe das , O' Salome , Duas Marias nomine, Qua pariunt Apostolos

Sorores nostra Domina.

XXVII. Ma da lì a non molto ritornarene i Fedeli a celebrarne l'Ufizio, e confeguentemente la Messa : e la nostra Congregazione l'ottenne per mezzo del Cardinale Sirleto l'anno 1584 dal dottiffimo, ed infieme piislimo Pontefice Gregorio XIII.; anzi in quell' anno flesso ne fo dallo flesso Santo Padre fleso a tutta la...

Chiefa col piso doppio (a) l' ufizio e la Meffa.

XXVIII. Poco dopo i piillimi Religiofi Certofini non folamente posero ne loro Ecclesiatici libri, vale a dire nel Messale, e Breviario, la festa di S. Anna, ma polero anche nel loro Breviario gli inni propri di S. Anna: il che fi fa palefe dal loro Breviario dato alle flampe l'anno 1587. Ma poiche nella maggior parte de' Breviari le lezioni di S. Anna erano flare tratte da' libri apocrifi, furono quelle da Clemente VIII. levate, e softituitene dell'altre : il che apprendiamo dal Chiarifi: Merati ...

XXIX. Oltze tutto questo, Gregorio XV. per eccitare vie più i Fedeli alla divozione di S. Anna, esaltò la festa di S. Anna ad esfere festa di precetto; sicche in essa si dovelse ascoltare da tutti i Fedeli la Mesa, e aftenersi dall' opere tervili, e adempier tutto ciò che in simili feste preserive a i Fedeli la Chiesa. Ciò parimente apprendiamo dal più volte lodato P. Merati. E in avvenire crebbe molto la divozione de' Fedeli verso S. Anna prin guifa tale, she tutte le persone dabbene e pie, le prestano particolaire venerazione, e culto . ?? . comi all clama di poloris li

-SanA is obacilovat VIXCA-

<sup>(</sup>a) Oltre l'altre teffimenianze di tal ampliazione, ne prepongo quella d'uno. Scrittore prefiagtifimo, e cortaneo, cial e il Baronio, il quale così arte-fia nelle tue Annotazioni al Murtitologio Romano a i XXVI. di Luglio lett. A. Conflat ex fradiciis, tam in Orientais quam Occidentali. Ecelefia perveruftum fuiffe S. Anna culsum , quem Santliffimus Dominus mofice Gregwins XIIL Papa, divino affiarne Spiritu, Apoficieis litteris datis bet anno Domini 1584 Kal. Mail, fui Pontificatus anno duodecino, firmavit, anxitque : pracipiens nimirum, ut perpetuls futuris remporibus beabe Anna dies feftus Jepsimo Kal. Augusti per sotius Orbis Ecclesias duplici officio quotannis recolarur, Romanifque, ac aliarum Ecclefiarum Kalendariis addatur, O' duplex. er adferibatur .

#### 94

r. O dep.

# Conversion of

## Culto preffato & S. Gioschime .

MA mentre commendo la divozione de Fedeli verso S. An-na, non vo' che taluno si dia a credere, che io reputi, che S. Gioachimo fia stato negletto dalla Chiefa, e dalla comun. divozione. Già apportammo la reftimonisaza del Menologio de' - Carmelitani, nel quale s' infegna, che da molto tempo era afsegnato per giorno proprio della fua memoria, o fia festa il XVI. di Settembre, e in viò pure conviene qualche Martirologio. Ma nel Messale Salisburgele, del 1505, e parimente in quello intito-1 lato: Vade mecum; Mifsale itinerantium flampato in Germania ful principio del tecolo XVI. e credo anche in altri parimente di Germania tal giorno è fisato a i nove di Decembre. In effi, ed eziandio nel Messale d' Augusta del 1510 è propria affatto la Mesfa in onore di S. Gioachimo, e in quello di Salisburg vi fono le due prime orazioni ,o fieno Collette , tutte e due affatto proprie, e proprie ancora fon l'altre; e folamente comune a S. Anna è la fequenza, la quale comincia a quello modo ful As Mar ana Cali Regem attollamus. 1911 2.0 18 11 3

II. Per lo contrario comuni e S. Gioschimo fono molti Inni, e molte Sequenze, che fi recitavano, e fi cantavano nelle Mefie, e nell' Oficio di S. Anna; confeguentemente fi ritrovano negli anticati Meffali, e Breviari, fioccialmente della Germania, da i qualità di delle per la compania della Germania, da i qualità di celtre Antonio de Balinghom trafie la fue racolta, a cui diè, il titolo di Parnoflo Mariano, Per darne un' efempio, nell' Inno XIV, favellando di Anna.

Ex Joachim, quem babuit Vita virum eximium, Cali reginam genuit Matrem solis justiria.

El inno XV. comincia a questo modo

Mater matris Domini felin

Felicissima Joachim consocia Oc.

Cost nell' Officio celebrato in onore di S. Anna da' PP. Domenicial, e posto nel loro Breviario dato alle stampe l'anno 1522 la seconda, e terza antisona del primo notturno son le seguenti The color pracella Virginis servered o avelor mi 's rium de Came de animon sara midaol res la nofira libreria S. Pio V. weet and relation return superme in per open di lui riformato, non mofite de snine tolles le cualt per verit sirange ille o In tres partes bi dividunt . al 190 ) graft on ales of av Al orong Suguin rerum Jubftantiam . . . up ab o . .

2'ano o o lat & Dant templo dant pauperibus ; out lan ib Sibi referuane tertiam.

E le fleffo fi dica d' altre porzioni, è queffe non poche della-Meffa . e dell' Uffizio di S. Anna, poiche come ho detto, vi lono soventi fiate frammischiate le lodi di S. Gioachimo, o pure l' invocazione di lui, e le preci ad ello dirette, affinche ci porga-foctorio, e calla potente lua interceffinne ci altifla

III. Avendo adunque da gran tempo la Chiefa coflume di venerarlo anche nell' Uffizio Ecclefiaffico, e nella Mella, non è meraviglia, che la fede Appostolica fin dal tempo di Giulio II, permettelle, che fi celebraffe l' Uffizio : del che ne fanno tede quegli infigni continuatori del Bollando, i quali stesero la Vita di S. Gioachimo a i 20. di Marzo, e ne adducono la testimonianza di due Breviari, uno di Venezia, l'altro di Parigi (a).

IV. Lo fleffo afferma it Calmet il quale vi aggiunge, che ciò fegul verfo l'anno 1510, :e che fe ne determind. la telta ai 20, di Marzo : quando come abbiamo avversito, da 1 Mellali, della Germania coftumavafi di celebrare la fefta di cotefto Santo ai g. di Detembre, nel qual giorno la colloca anche un Martirologio del 1491. alle-

V. Dopo tal decreto, o lia concessione di Giulio III, si propago ilculto di S. Gionchimo, ficche una gran parto de Mellali, e Breviari pofteriori a tal Ponsente ne hanno la Mella e l' Liffizio, e fpecialmente que' Breviari più diffuh , e più voluminoh , che; ont & che Cames Carela abota proposta e proponta alla pubblica ve-

(a) I Bollandifti erano a que' tempi i due veramente preftantiffmi wommel En-Ifchenio, e' Papebrochio . Al' num 4, del Commentario ftorico di S. Gio:o chigio a incontesno tai patole: In Romana Breviario, Venenia axenfo janno 15320 and iftum diem reperitur officium cotum proprinte de Santto Joachim fub Andre aberie y Juliu. Topa Squandu iodini, Felium Saltiffini Petrierio y cicioli, pieni Glorife fregini daria, E ave Daniri Refer Hefrierio y cicioli, Paris Glorife fregini daria, E ave Daniri Refer Hefre Hefre Herrife, XX die Marifi deinere redepart fah rien majori darliere yekaten isfa.

serba, refer Pulis, dabrem in edition Parisfens, ima circasa man

(b) S. Poachinft, ac S. Aina cultus premetufen in Oriente, eft at in Orcidense recentior . S. Petri Daniani, at St Bernardi atato minime adbut permulgarus erary Julius Papa II. S. Jasebimi feftum, die 20. Martii cirea annum. 1910 inivituille gredieurs Martyrelegion anne tagt. impreffum die 9. Decenbebe effer Fefrum regenfer & Plat F. ilfind, e Braiviario Ramona idelanit ante Gre-Critican oth anno state of the able to see sit some of the same of Confancipilm or wingers O't.

COLTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. s' intitolavano Breviaj da Camera ( forfe della Camera ): Breviarium de Camera, de quali due ne conferva la noftra libreria. S. Pio V. però non ponendolo nel Breviario per opera di lui riformato, non moftro de approvarne le lezioni, le quali per verità, erano state ( per la maggior parte almeno ) prece o de gli apocri-fi, o da qualche autore moderao; sicche Gregorio XV. ve lo pose di bel nuovo al 20, di Marze, concedendo a tal officio I onore del rito doppio. (4) Rimale flabilito in tal giorno l' Uffizio, confeguentemente la Mella di S. Gioachimo, finche Clemente XII. con un decreto emanato a i 20, di Settembre del 1738 lo trasferì alla Domenica dentro P Ortava dell' Affunzione di Moria Vergine , con cio fodisfacendo alle pillime iftanze di quegli Angufti, che bramavano feftivo il giorno di S. Gioschimo, affinche of il popolo lo celebraise con maggior culto, e venerazione o ma in guilz, the non fir multiplicatiero oltre il duopo le tefle. Inficme però con S. Anna, e in altro giorno lo venera la Chiefa di Parigi ; Si vegga il num, 8, del Capo XIV. della visa de SS. Gioachimo, ed Anna.

timenced del Bolisson ; qualitation is V. A di S. Consentino 2 and il Venezia; con est person po de Venezia; l'atero di Parray del Parray del Venezia; l'atero di Parray del Parray del V. V. In order anticoloris S. Bio s. Americo 20 lle pingling due de de Gardino de la role as son del Vibray del Venezia; del Venezia de la Consentino del Venezia de Consentino del Venezia del Ve

Il provient celebre Guiglicimo Cupero (b) e lo disprevano eziandio altri valentuomini cho, ch'infegna Suor Maria d'Agrida intorno a S. Anas: coè ch' elle infegrete infeme con Crifto: c che pofcia non fia morta, e lo dispressione e per altri giuffiffinti vitori, per il quali fi erede al oprimen lovanna da vero, ci anche perchè bilogacceble giudicare tutte fafe quelle reliquie, che fi ventrano come porzioni del Corpo di S. Anas; vii che non il può dire, fenza incorrere la taccia d'inspradente, anzietà temperario, quafi che Santa Chiefa abbia propofia e propoga alla pubblica von estatone quai reliquie del Corpo di S. Anas qualle, che non posione giamma cher talice, pare pero omettre in tacque, altri paliditi mi argonenti (c), se vi attenimen alle rivelazioni di S. brigida, furono margonenti (c), se vi attenimen alle rivelazioni di S. brigida, furono percenti (c), se vi attenimen alle rivelazioni di S. brigida, furono

<sup>(</sup>a) Postquim Gegerie MV benefits sessitatum debense anna MDCXX, baseren dissi jeipi fab eine despitite entermedit off officien anna blinke stenanger i Secret situan Georgieziene gegenden m. den despitite gegenden despitite eine Gegenden des Gegenden des

CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA, 97

accolre da tale Santa per reliquie di S. Anna alcune reliquie, donztele dal Sagrifiano di S. Paolo fuor di Roma quai reliquie di S.
Anna; anzi per tali fambrano efere flate autenticate da S. Anna
fefa; fal che vedi. ciò che rettamente averte il Cupper al num

107. del sopradetto commento istorico di S. Anna,

II. Oltre ciò, a qual fina avrebbe voluto il Signore, che tilorgelle S. Anna, allor che gli rificito è que Santi, chi alla rifurrezione del Signore efcirono dalle lor tombe, e. fi diedero a vedere a non pochi, per fingolare diviaa dipolizione riforfero, affincibe effendo in Gerulatemme notifilmi rendellero a que', a cui apparvero, ana manifefia, e per col dire autenticifilma teltimonianza della rifurrezione del Signore. Ma a rendere valevole corella tellimonianza non era adatta S. Anna, la quale fecondo ogni probabilità eramorta molti anni prima, nè era nota ia Gerulatemme, poichè eta nata, o almeno per la maggior parte di fua vita viituta in Narret, nè aveva avuto veruno impiego; o occasione da renderi nota in Gerulatemme, anzi è credibilifiumo, che foggiornaffe nella Galles con il fuoi terrazzanti di condizione non filendida, e poco me-

no ch' afcofa agli occhi altrui.

III. Stabiliscasi dunque, che S. Anna non riforse, allorche risorse Gesù Crifto, e che di effa fieno tuttavia superfliti varie reliquie. lo non ho intrapreso di fare nella presente operuccia ne un trattato ifiorico, nè veruna apologia delle più note reliquie di Sant' Anna possedute da varie Chiese : e perciò prego il Lettore a vedere ciò, che su quest' argomento ai 26. di Luglio nel proleguimento dell' Opera Bollandiana copiosamente, e con molta esatezza ha scritto il celebre Guglielmo Cupero ai 66. IX. X. ed XI. del trattato iftorico fopra questa inclita Santa: e solo mi refiringo ad avvertire, che la mia patria si pregia di possedere il Cranio, o per meglio esprimermi, una porzione di esso, ch' il Beato Nicolò Albergati ebbe in dono da Enrico Rè d' Inghilterra : vale a dire da Enrico VI. di questo nome : e ciò ne infegna il Cupero al num. 102. del trattato iftorico fopra S. Anna : e da quel Beato , ed amantissimo nostro Vescovo su dato in dono ai diletti suoi Monaci Certofini, dai quali, come altrove diffi, fu eretta in onore di S. Anna, una non ampla, ma elegantiffima Chiefa, nella quale fi conferva, e fi venera. Donde l'avefse il Re Enrico, non è obbligo nostro il ricercarlo, e se lo ricercassi, non sarebbe si facile il rinvenirlo. Non voglio però omettere, che il Cupero ci avverte, che se Enrico VI. l' ebbe da Inghilterra, come è probabile, potè esser quello, che alcuni Religioli Carmelitani dimoranti non lungi dalla CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

Città di Acon, o sia Acona, o Damiata possedevano, e che poco avanti che fosse occupato il loro Monasterio da i Turchi, su con altre Reliquie trasportato in Europa, e se non erriamo in Inghilterra . Si vegga ciò che ne racconta il fuddetto P. Guglielmo Cupero al numero 103. Se poi si voglia, che la suddetta facra Reliquia folse presa dalla Francia, su cui ebbe qualche autorità il Re Enrico VI. d' Inghilterra, allora fa d' uopo dire, che fosse quel Cranio, o almen porzione di quello, che Luigi Conte di Blois, verso l' anno 1200. inviò alla Chiesa dedicata a Maria Vergine in Chartres, o sia Sciartres, come dal Ducange trafse il Tillemont (a) (Not. Sur la Sainte Vierge Not. HL pag. 460. Tom. I. bift. Eccl.) Fu fempre nella nostra Città in somma venerazione tal Reliquia: e perciò soventi fiate l' espose solennemente, e portolla in processione. Reputo opportuno riferire qui la notificazione pubblicata l' anno 1643., e communicatami colle feguenti notizie dal digniffimo P. Priore della Certola D. Sigilmondo Guastuzzi piistimo, e cortelistimo Religioso; la qual notificazione, e notizie seguenti per non interrompere il discorso pongo in margine (b).

IA.

(a) Lovis Compte de Blois, envoya à Noste Dame de Chartres (vors l' an 1200 ); un chest qu' ou croyate à Cofantinople sière celui de 3, Anne. Si vegga il Ducanga nella Cosantinopali Gristiana lib. IV. S. V.

(b). Efisado (applicato da molte persone l'Eminentissmo, e Reverendissmo, ..., Principe Card. D. Antonio Barbeirai Legato a larret di questificità di Bona logga ad implorare pubblicamente con modo particolare l'ajuto della divina ministro della mello decorpera personal di S. Chiela, a en bisogni gava di sa questia Città in quoti tempi; ha condesceto per coperare alla divisiones personal della consideratione della consideratio

, nella Processione delle Rogazioni .

Persanto l'E. S. con il confendo dell' Eminentifimo, a Reverantifimo Sig., Girolamo Card. Goloma Arciv. di Boltgara, e Principe; con la partier, pazione de Signori Anziani, e Contoli, Illustritifimo Sig. Confiloniere di spiuditia, e dell' Illustritifimo Reggimento di questi Crita, ordina, e con manda, che la mattina delli ar, del profilimo mele d'ottobre alle, sa cre minoninenti, con l'intervente di tutti il Ordria fuddetti, foto la condonata, e governo del Signori della Arcteonfraternita della Motte, s'incominardi della Chefa Mercopolitana, secreto alla via della Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa Chefa di S. Gregorio, poi alla villa della Chefa di S. Gregorio, alla villa della S. Lifa, servivere alla Ciefa di S. Anna del P. Certofiaj do

CULTO DE SS. GIO ACHINO, ED ANNA.

IV. Qualch' altra Reliquia di S. Anna attesta il Masina, che fiavi in Bologna, e questa alla Madonna di Galiera. Alla Chiefa (dice egli ) della Madonna di Galliera de' PP. dell' Oratorio, si espone. N 3

"ve è confervara, e riverità la infigne, e veneranda Reliquia ; il Cranio.

, cioè, della gloriofa S. Anna . Quale veneranda Reliquia da detta Chiefa levandoli, dai medefimi PP. Cera stofini fa'à portata per la Proceffione, she seguendo dalla detta Chiefa di "S. Anna, per la strada di S. Isaia, dritto sempre tino al cantone dei Signo n'i Legoani nella strada di S. Mamolo, ed ivi voltando sù alla via larga "di S. Domenico, per la stessa andarà alla Chiesa di S. Domenico, in cui "entrerà la Proceffione, e pofaraffi la fopraderta veneranda Reliquia fopra "Akare del Rofario per il tempo d' usa Mefia, che ivi fi cantarà.

, Finita la Santa Mesta seguirà la Processione , uscendo dalla Chiesa di S. Do-menico, per la Porta de Signori Calderini , venendo dritto sino alle Chia-, vature, voltando in quelle dritto alla Piazza, dietro alle fcale di S. Pettoanio a drittura per S. Valvatore alla Chiefa di S. Francesco, entrando in. " quella per la Porta delle Campane, e uscirà per la Porta maggiore sino nal vicelo del Borghesto alla firada di S. Ifaia, voltando fino alla Chiefa

n flessa di S. Anna; dove sarà terminata la Processione. "minentissimi Cardinali Nicolo Grimaldi Legato e Giacomo Boncompagni Arcivescovo, fatta una solenne Processione, nella quale dalli Signori Canopnici di S. Pietro fu portata la Venetanda Reliquia di S. Anna dalla Chie-"sía di S. Anna fino alla Metropolitana, dove si cantò una Messa. Nel dopo mpranzo del medesimo giorno su esse Santa Reliquia riportata con ugual Solennità, dalla Metropolitana alla Chiefa di S. Anna .

Nell' anno poi 1736 calamitolifimo e per la penuria di grano, che affliggeva la noftra Città, e per lo g avissimo incomodo, e spesa, che recavano le Soldatefche, fu rifoluto da tutti gil Ordini della Città, coll' approvazione de' Superiori d' implorate il divin ajuto, e fra l'altre divozioni, che furono ftabilite, fu determinato di far un triduo nella Chiefa di S. Annate ciò di configlio dell' Eminentiffimo Cardinale Arcivescovo Prospero Lambertini, e con somma consolazione, e piacere del Priore della Certosa, che impiego ogni cura per rendere decorolo e devoto tal triduo : sel quale erafi concedusa dal Sommo Pontefice Indulgenza Plenaria. Fu perció a i ag. di Gennajo, (in cui cadette quell' anno la Domenica di Settuagelima ) fu dico, efrosta con molti lumi, e decentissimamente nell' Altar maggiore la reliquia della Santa: e in que' tre giorni ferono celebrate nella Chiefa moltiffime Meffe, vale a dire da feffanta ogni giorno, concorrendovi a celebrarla le persone più cospicue del Clero, a cui diè esempio lo stesso Sig. Cafdinale Arcivescovo il quale in totti i tre giorni ivi la celebrò. Tutta, poò dire, li Cità y intervenne, e folenmenne i Superiori, cicè a dire l' Eminentiffimo Legato Giovam Battifla Spinola, Monfigor Giorgio Doria Vicelegato, il Gonfaloniero con gli Anziani, il Captrolo di S. Petronio, e cutte le Confratennic laicali. Terminò la funzione colla Besedinio, e cutte le Confratennic laicali. zione data all' immenfo popolo accorfovi colla reliquia di sì fran Santaspeciale avvocata della nostra Città, cui volle onorata di una si nobile porzione del suo capo. Si vegga anche l' invito steso dal Sig. Card. Lambertini To. I. pag. 248. delle Norificaz. ediz, Ven. ( n. 49. ).

CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA:

la Reliquia de S. Anna, ripofie in una mesza figura d'argente. Noi-pure les S. Salvatore ne abbiano una, che fi chopne il giono di esa Santa, acquistata dopo la morre del Masina, e la credo ana picciola porzione del Cranio ottenuta allorché dall'antico Reliquiario d'avorio in cui confervavas, fu trasportata in uno d' arcento.

V. Vengo a S. Giaschimo. In due luoghi foli pongono gli accuraciffimi Succifici del Bollando le Reliquite di S. Gioachimo cioè in
Colonia, e in Bologna: in Colonia dicono confervarfi il Cranio
nella Chiefa de SS. Masebei (a). In Bologna poi nella Chiefadi S. Paolo al Monte ufixitat da PP. Minori Offervanti Rifornati. Quefli chiefti da me, quai reliquite di S. Gioachimo effi abbiano, giacchè il Mafina che le mentova, non le deferive, ne fecero diligente riccra; indi mi rifopotero; ch' erano offa ripofte in
in des reliquiari, uno de quali cipongono in Chiefa nelle folennità, con altre ciuque reliquiari, con cui adornano l'altar maggiore: l'altro ferbai dentro il Convenco aella Capella di S. Anronio non molto altifolia dal Refettorio.

# CAPO III.

'Immagini de' SS. Gioachimo , ed Anna.

E He sia affai antico il costume di esprimere con i colori le immagini de 55, Gioschimo, ed Anna, lo dimostra ciò chedissi del velo fatto ad uso della Chiefa di S. Maria Maggioro d'ordine del Santo Papa Leone III., nel quale vi eta espressa la sioria de SS, Gioschimo, ed Anna, e conseguentemente le loro immagini, ciò

35. (10dellind), es nina, e configurate la lote lamagain. [9]

I. Il Menologio di Balilio flampato in Roma, ce ne offre due. Una è a i IX. di Settembre, Commemoraio S. Josébim, O' Anna
pmensum Deipara: in cui lono elprefii i due Santi copiugi ambidue in piedi, e fra mezzo di esti uno picciolo edificio, come un'
altare. L'altra è a i IX. di Decembre; ed in esti on esti rapprefentati in atto di darsi un' amplesso se con ciò pretes il pittore
di est.

(a) De S. Joachimo Commentar. Histor. N. 16. Cranium S. Joachimi instar bumani capiti: in Ecciesia Santsorum Machahaerum... asservatur penguan bomorifice, argento inclussum, & pretiossis Lapilis circumdatum C'c.

(h) Anasi, in Leone III, pag, 1ay, edit. Par, 68: Ven. It ausem Sunctissiumse Prassul festi in Bassiica Beata Maria ad Prasspe westem ashum evostatabum, bahastem bispriam Santa resurcessionis. Sed alsom westem in arbiculti evysetabli bahemem bisturia. Annunciatianis, & Santsoum Joudom, C. Uana.

CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. di esprimere l'origine del corpo di Maria; del che avendo per l' addietro favellato, farebbe ora superfluo il farne discorso. Una fomieliantiffima ne hanno i Padri della nostra. Certola nella loro

forefferia, ma' le fettere l'indicano mofcovitica.

IIL in un noftro codice del 1200. vil qual contiene il Calendario, il Salterio, ed altre divozioni : ed è tutto adorno di belliffime miniature la prima di esse dopo il Calendario, rappresenta una Signora che flà in piedi con una Bambina ritta presso di fe, e softenuta in. certa guifa colla mano finistra, e difela col manto di essa Signora , la qual Bambina le offre un pomo d' oro. Tal Signora tiene nella mano deftra un non fo che, che fembra un fiore, e forle tocca colla stessa mano un albero, da cui spuntano tre rami, un porporino, e due verdi. Vien creduta tal Signora S. Anna, e la-Bambina Maria Santiffima; ed i tre rami le tre figliole una volta attribuite ad Anna : fra quali rami il porporino più vicino alla radice indica Maria Vergino primogenita, gl' altri due, Maria di Cleofe, e Maria Salome, o fiz di Salome, o con mon marz

IV. Altre immagini probabilmente ne faranno ffate formate, ma poscia consunte, o neglette da i nostri Maggiori. Ma dacchè si cominciò a celebrare la festa della presentazione al Tempio di Maria Vergine, fon divenute affai più frequenti, poiche fu coftume de pittori, e fi puo dire delle Chiefe , rappresentarci in tal quifa la Prefentazione di Maria al tempio, che il loro Genitori offrano la Santa Bambina ad un Sacerdore, il quale l'accolga come persona dedicata al Signore , e ad esto accettistima. Noi se abbiam. in Chiefa noftra una affai ftimata, dipinta dal Trevifi; ed una volta ferviva per principale pittura a un altare, ora ferve per ornamento alla Chiela : ed è fotto la Cantoria più proffima alla Sa-

criffia . E di val argomento fi è detto abbaftanza.

### one of the we are all least Drawn so in some no, and if CAPO mel Vabre ? 2

Delle preparazioni alla Festa de SS. Genitori di Maria. ta "in lara nelle collee, get raite ". 6. . . !

I. MA poiche dalla maggior parte de' Fedeli bramafi, che non foliamente alle maggiori folennità di S. Chiela, quali fono-Pasqua, Natale, Pentecoste, e fimili, ma eziandio alle feste de" Santi nostri principali protettori fi prepari con qualche argomento di fingolare pietà e divozione, e d' ordinario con qualche novena .. tale però che non impedifca le incombenze del noftro flato. io propongo una novena, che è commune all' uno, e l' altro de' SS. Genitori di Maria :: ma si però che la potra ognuno fecondo la C. back and V. propria

101 CULTO DE' SS. GIO ACHINO, ED ANNA.

propria divozione adattarla ad uno folo di effi, a cagione d' éfempio alla festa di S. Anna, o di San Gioachimo, aggiungendovi l'inno, l'orazione, e il versetto proprio di quel Santo, di cui ha intrapreso di celebrar la novena: potrà parimente sciegliere tre meditazioni per formarne un triduo, e in tal guifa accomodarla alla fua pietà, ed alle fue necessarie incombenze : prevalendomi nello stendere tali meditazioni degli avvisi di que' PP, eziandio Greci, de' quali ho veduto prevalersi, non che il Cupero valente Critico, tal volta ancora S. Chiefa ne' Sacri ufizj: sicche non reputo, che mi si possa recare o a riprensione, o a biasimo, ch' in un argomento fi ofcuro, qual è la vita de' SS. Genitori di Maria, io mi fia prevaluto, non che d' un Fulberto certamente poco favorevole a gli apocrifi, d' un Damasceno ancora, d' un Andrea Cretense, e d'altri a loro simili, i quali benchè non sieno nè recenti, nè propenfi a credere tutto ciò, che l'incauta pietà di alcuni ha intruso nelle Ecclesiastiche narrazioni, con tutto questo da i Critici più rigorofi non hanno potuto ottenere quella stima, che presso S. Tommale, ed altri valentissimi Teologi per l' addietro ottenevamo.

#### PRIMO GIORNO.

8. Onfidera, che presso gli Ebrei era computata somina dilavventura le strilità. Per tal motivo Abramo uomo assa
potente, e ricchistime, ed in milite altre guise favorito del Signore, pure si riputava infelice, per non avere sigliuoli, e con ciò
ad effer conferte o a laciarse recde di sue dovizia il principale sio
servo Damasco Elizere (ed). Ed l'acco si almostrò oltremodo asfisto, per non aver prole dalla sua per altro dilettissima Rebecca,
siechè istantemente pregò il Signore, che rendesse la sua moglicfeconda. Deprecasique e si signore, che rendesse qua quod
fest sitti qui exaudiosi tum. O dessi conceptum Rebecca. Gen.
XXV. 2.

II. Ma fe ciò era creduta un' infelicità per gli uomini, molto maggiore era riputata nelle donne, generalmente parlando meno lofferenti delle difavventure degli uomini (b), e paurofe che per tal cagio-

(a) Dixitque Abram: Domine Deus, quid dabis mibi? Ezo vadam absque liberis? O filius procuratoris domus mea ifte Damascus Eliener. Gen XV. at.

<sup>(</sup>b) Seirit utique comibius multiribus propre, nive, institundum eff. fleetlistem. Gritoft. Sem. J. de Anna n. 4, Seirit eitin prefello monte flow militere, five wirt, nibil gravius aus instelectabillus attidere pift femine quim ut liberit careate, ache ut finile profesication attidem frantes dolteme ex box vulsare neum nutquam ex animo valent depollere. Grifoft, Ser. II. de Anna n. t ( Tom. IV. edit. Mont.)

cagione i mariti non le amino. Così veggiamo, che Rachele a... Giacobbe cariffima, ciò non oftente non fapeva tolerare d' effere fterile; anzi sì mal ciò foffriva che fi dichiarò di vedersi vicina a morte per lo dolore (a) : e per effere in qualche guifa madre, volle che la fua damigella Bala godeffe degli affetti del marito (b) : ed è celebre i' affanno della figliuola di Jefte, che non fi dolfe della morte, a cui la condanno l'incauto voto del Padre, ma acer-

bamente ft dolfe di dover morire fenza prole (c) .

III. E pure a tal cimento fu esposta dal Signore la virtù dei due Conjugi Gioachimo, ed Anna: e continuò la loro flerilità se non all' eftrema vecchiezza come più d'uno fi è dato a credere, certamente ad un' età alquanto avvanzata (d); ma non perciò proruppero mai esti in lamenti, o in qualche doglianza ma unicamente pregarono il Signore ad efaudirli, e concedere ad esti qualche figliuolo. Felici effi, che seppero trarre dalle disgrazie quel vantaggio, ch' il Signore brama che conseguiamo, allorchè ci castiga. Ricorriamo alla intercessione di questi due sofferentifiimi Santi conjugi, e dal loro lodevolifimo esempio apprendiamo a sostenere con invitta coffanza, e perfetta ralfegnazione al divin volere le traversie, ch' il Cielo per nostro bene c'invia, e allorche ci fentiamo incitati al rifentimento, o all' impazienza diciam con S. Chiefa (e) Omniposens, sempiserne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo, us in nomine dilecti filii sui mereamur bonis operibus abundare . Per eundem OG.

La fuddetta Otazione in volgare.

Omnipotente sempiterno Signore dirigete le nostre operazioni secondo la Santiffima voltra volontà, affinche nel nome del vostro diletto fislivele fram fatti meriseveli d'abbondare nelle buone operazioni.

## SECONDO GIORNO.

Onfidera, ch'il più duro cimento, a cui espone il Signore qualch' anima a lui diletta, è quando all' interiori amarezze, permette, che fi aggiunga qualche ingiusto rimprovero. Il buonvecchio Fobia, benchè angustiato dalla povertà, in cui da uno: flato

<sup>(3)</sup> Da mibi liberes, altognin mortar Gen. XXX. b (b) Ivi v. 31 4 e 10gg. (d) Ita infti Deo , O' bominibus panperes , annos cir-(c) Jud. XI. 37. 38. eiter viginti caffum Domini conjugium , fine liberorum procreatione exercebant: woverant tamen, fi forte Dens donaret eis fobulem, eam fe Domini ferwitio maneipaturon, Fulbert, in ferm. 2. De nativis. Mar. Virg. pag. 138. edit. Parif. pag. 108; (e) Domin, Il dopo la Natività del Signore. ( Infra. effavore nativit. Domini . J.

84173

<sup>(</sup>a) Tob, II. 22, 22, (b) IIL 6 Et nunc Domine &c. (c) Ivi III. T. (d) Job. IL 9. (e) Job. IV. 1. &c. XVL s. (U L.Reg. I, 6. 7. 10. &c. (2) Eceli. Il. 3. 4. 5.

La fuddetta Orazione in volgare.

Difendese, o Signore, il vostro popolo, e pietosamente mondatelo desunti i peccari, poscob e ggli nom si lafeierà predominare da qualsfia injustà, nessuma traversia gli portà esser mocevole.

#### TERZO GIORNO.

I. COnfidera, che ficcome, per tacere d'altri esempli, le due Sante Donne Anna moglie d'Elcana, e Sara figliuola di Raguele ingiustamente rimproverate, perchè il Signore non aveva ad esse concesse la bramata prole, con tutto l'animo si rivolsero a pregarle, ed Anna fi recò per tal fine al tempio, dove ricevette un nuovo, e certamente in nessun conto meritato rimprovero dal Sacerdote Eli, che la reputò ubbriaca, tanto ella nelle sue preghiere era trafportara dal fervore, e dall' afflizione (b), e Sara fi ritiro nelle più solinghe Camere di fua Casa (c), ed ivi tre giorni continui, ed altrettante notti, fenza prendere cibo, o bevanda veruna, impiegò in porgere ardentiffime preci al Signore affinche la liberaffe da cotefto improperio. Così al Signore parimente si rivolfero i Santi conjugi Gioachimo, ed Anna, ed efficacemente lo supplicarono, the loro concedesse la bramatifilma prole : e ben fapendo, the farebbe fito ad effo prate l' offerta della medefima prole , effi pure ad imitazione d' Anna moglie d' Elcana promifero di confecrargliela in servigio del tempio. Di ciò oltre il testimonio de i Greci, abbiamo l'atteffazione di Fulberto Scrittore latino, e cauto, nè certamente amante di favole (d) il quale nel secondo Sermone della natività di Maria Vergine ( de Nativitate ejufdem Maria Virginis ) così feriste de' noftri Santiffimi conjugi . Fecero voto, che fe il Signore donaffe ad effi qualche prote ; glie le destinarebbero in servigio. Poverunt tamen, fi forte Deus donaret eis fobolem, cam fe Domini fervitio mancipaturos. Voi apprendete, allorche bramate dal Cielo qualche grazia, specialmente se fosse questa straordinaria, a shiederla in tal guifa, che lo afficuriate della voftra riconofcenza, ficchè

<sup>(</sup>a) fer. 6. dopo le Ceneri. (b) I. Reg. I. 14. U/quequo ebria erii? & c. (c) Tob. III. 10.-11. 12. (d) Rigetta-egli l'autorità degli-apocrità nell'Orazione, ch' ha per titolo in ereu alma Virginis Maria inviolata. Si vegano le parole del Santo Dottore rapportare alla nota (d) della 2022. 42.

506 CULTO DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. fische lo faciate poficia, per coal dire, pareceipe de' doni fuoi, quafia quel modo, che voleva eglis, ch' al tempio fosfero offerte le primizice, non fore degli uomunia, e delle bestire (Exod. XIII. a. & X,XXIV. 1.9. 20.) de' fruuti ancora (Deuter, XXVII. a. & (egg.) Adicuratelo pure della vosfira graitudine coll' attellare ottenue de dio le grazie, che riceveste, o riceverete, e ditegli con cuore umile, es riverente infiememente con Santa Chiefa. (a) Replesi, Domine, muneria bus facris: da quasimus, us in graitarum femper actione mancamus. La festa Orazione in volgare.

Giacebè, o Signore, ci avere riempiusi de facri doni, vi supplichiamo anche a concederci, ch' in avvenire siam sempre costanti, e sermi in

ringraziarvene .

#### QUARTO GLORNO.

I. Non suole il Signore tenere per lungo tempo in angoscie i suoi fervi, allora massime che l'affizione è assai grave, ed essi ferventemente chieggono d' efferne liberati; anzi tal-volta prima ch' esti fappiano d'ellere esauditi, per qualche firaordinario mezzo gli avvila , o di averji elauditi , o pure che presto faranno sottratti da i loro affanni. Così veggiamo, che bramofo Abramo di ottenere un figliuolo, cui lafciaffe erede de' fuoi averi, n' ebbe la certezza dal Signore stesso: Sara uxor tua pariet tibi filium . (Gen. XVII. 19.) Così alla sterile moglie di Manue, cui destinata aveva madre di Sanfone, il quale doveva efser poscia liberatore del popolo Ebreo, inviò un Angelo, che glie ne recalse il lieto annuncio, e primieramente alla donna, indi al marito : ed effi polcia ne videro avveram il prefagio, e fottsatto il popolo al duro giogo, loro imposto da Filistei. ([ul. XIII. 3, &c.). Ad Anna moglie d' Elcana non mandè veramente un Angelo per renderla certa di dovere confeguire fra non molto la bramata prole, ma glie ne diè per mezzo del grande Sacerdote Eli tale speranza, ch' elsa ne concept un' inustrato gaudio, ne più sa diede in balia alla primiera griffezza (I. Reg. 1, ap.). Di fatti al zempo stabilito dall' ordine delle providenza divina partesì un figliuolo chiamato poscia da elsa Samuele; vale a dire stabilito dal Signore. Ma d'un Angelo anche principaliffimo fi prevalle il Cielo per consolare l' ottimo vecchie Tobia. Forte anima Crc. (Tob. V. 12.), e dello flesso Angelo parimente si prevalse per assicurare i Genitori di Sara data poscia in moglie al giovane Tobia, ch' essa ben tofto sarebbe divenuta moglie d' un' ottimo giovane e felice madre

<sup>(</sup>a) E l'antifona dettà Postcommunio nella Messe della Domenica fra l'ottava dell' Ascensione.

di lieta prole. (Tob. VII. to. 12. &c.) E di un Angelo ap unto. (e convien ben dire de' principali, poiche sì prestante e sì vantaggioto all' uman genere n' era ciò, che doveva annunciare,) fi prevalle il Signore per render certi i Genitori della Vergine, ch' erano flati esaud ti dal Cielo i loro voti, poiche non solamente avrebbero ottenuta la bramata prole, ma l' avrebbero ottenuta tale, che non era i nata, nè in avvenire nascerebbe una donna maggiore di quella, chi il Signore avrebbe loro conceduta per figlia (a) ; poiche farebbe flata la madre dell' Unigenito del divin Padre, e Redentore non che del popolo Ebreo, di tutto eziandio il genere umano (b). E qual farà stato allora il contento de' Santi Conjugi, e quali i ringraziamenti porti al Signore, che volle fottopporre a dura prova la loro virtu, per poscia si liberalmente, e munificamente rimunerarli, eziandio coll'annuncio di prole sì esimia? Voi, che non avetemotivo di credere nè si ragionevoli le preghiere, che sovente porgete al Signore, ne si retto, o efficace il modo, con cui le porgete, come lo erano quelle di Gioachimo, ed Anna, non doveteaver ugual fiducia d' effere efaudito, molto meno di lufingarvi, ch' un qualche celette nuncio vi afficuri, ch' elle fieno accette a Dio e da effo efaudire. Gettatevi dunque nelle fue onnipotenti, e fantiffime mani, e ditegli, che dipendete affatto da' fuoi voleri, e che in nillun conto vo ete fcoftarvi da effi : e perciò prevaletevi della piillima, e rettiffima orazione di Santa Chiefa (c) . Pareant auves, misericordia sua , Domine , precibus supplicantium: O ut perensibus desiderata concedas; fac eos, que tibi sunt placita, postulare. Per Domenum O'c.

La fuddetta Orazione in volgare.

Siano aperse, o Signore alle pregbiere di que che vi supplicano, le orecchie della vostra misericardia, e affinebè contediare a que che vu pregano, ciò che bramano, sare che esti mull'alero vi chieggano, se non ciò è ch' e conforme alla Santa vostra volontà.

### QUINTO GIORNO.

L. COnfidera che giunto il tempo del parto, Anna diè alla luce la tanto bramata, e già dall' Angelo predetta Bambina, la quale, ficcome l' aurora è indubitata annunciatrice del Sole.

<sup>(</sup>c.) Evaluti erg tet anneum arricali millu eft Anglau Domini priu ad Jackim, deinde ad Annam, municus ei nafeivam filim, normin Mariam, cit. fimili fanllieste, nue antes favris nue postea nasserver. Fuider, etc. II. de nativa Marie Virg. pag. 138. (d) Lamon ad revolutionen statium, Orginion plobit eur firest. Luc. II. 32. (c) fer, IV. o sia il Meccorai ita la stetianna IV. di Quartelina.

così effa era certa annunciatrice del divin Salvatore , che all' uman genere recar doveva quelta fulgidiffima luce, che l'illuminaffe e gli recasse salute (a). E o qual mai fu la consolazione de Santi Genitori, a i quali era ben, manifesta l' eccellenza... di sì inclita prole, ed il merito! Chi faprà mai esporre i ringraziamenti, che refero al Signore verso di esti si munifico, e si liberale? chi riferire le lodi, che diedero alla Santa Bambina, chi descrivere i teneri baci, e gli amplessi con cui l'accolsero fra le braccia, e la ftrinfero al feno, riconescendola per primiera origine della noftra riparazione, per cui allor quando diverebbemadre dell' Unigenito del divin Padre, il Cielo n' avrebbe gloria, gli nomini la tanto da loro afpettata falute ; e depreffione . e fcorno, l' inferno? Voi rallegratevi con si pii, e felici Genitoti, ed ad effi umilmente rivolto con S. Chiefa dite primieramente a S. Gioachimo (b). O Joachim Sante, Conjux Anna; Pater Alma Virginis, bic famulis confer falutis opem: indi a S. Anna: (c) Quam beats domus David , ex qua prodiisti , O venter , in quo Deus sanctificationis arcam, boc est eam, a qua ipse sine semine conceptus est, fabricavit! Vere beata es, ac ter beata, que beatitudine donatam a Deo. infantem, bec oft Mariam, nomine quoque ipfo magnopere vensrandam peperifis : ex qua Chriftus vita flos extitis , cujus Virginis O' gloriofus, fuit ertus. O partus mundo Jublimior. Nos quoque. o beatissima femina, tiba gratulamur. Etenim nostrum omnium spem divinitus concessame boe est promissionis fatum, peperifit. Beata re vera es. O bentus fructus ventris tui . Piorum autem lingua germen. tuum magnificat, ac fermo omnis latus parsum tuum pradicat. Dignum fane quidem ac maxime dignum est cam laudare, que divina benignisate oraculum accepit, ac talem, & tantum nobis fructum. edidit. ex quo dulcis Jesus prodiis. Mi son prevaluto della versione. di cui fi ferve la Chiefa Romana nel Breviario e che appieno non . corrisponde con quella che vien proposta dal P. Le-Ouien, e di cui fi ferve il Breviario di Parigi: ma io in un libro di divozione giudico abbastanza autentica una versione, allorchè il Breviario Romano ce la propone; ed è per altro affai probabile, che tal edizione fiz tratta da qualche buon codice, benchè alquanto diverso da quello, in cui fi è abbattuto il celebre P. Le. Quien .

SES-

<sup>(</sup>a) Lix vera, qua illuminat omnem bominem venientem in bunc Mundum, Joan I. 9. (b) Nella mella di S. Gioschimo. (c) Lexicoi del tecondo Noturno della festa di S. Anna prefe dall' Orazione di S. Gio: Damasceno sopra la Natività di Maria Vergine.

#### SESTO GIORNO.

I. On quanta sollicitudine, e ftudio i santissimi Genitori della-Vergine l' educaffero, agevolmente fi può dedurre, e dalla lor pietà, e dalla rivelazione participata ad effi dall' Angelo, che tal Bambina farebbe flata la più ammirabile, ed efimia creatura, che foffe escita dalle mani del Creatore, e destinata madre del Signore dell' Universo, e del tanto bramato Riparatore del genere umano. Da ciò appunto apprendiamo l'amore, anzi la venerazione che le preflavano, i ringraziamenti, che davano al Signore per averli fcelti fra l'infinito numero dell'altre persone, che componevano tutto il genere umano, per Genitori d' una prole si prestante, e si esimia. Reputo ancera. per indubitato, che l'iftruissero e nelle cose della Religione, e nelle occupazioni proprie del fuo fesso, non perchè di tali ammacftramenti aveffe d' uopo. Maria Santiffima, ch' altrove diffi effere flata da' primi momenti di fua vita dotata di fenno, ed arricchita oltre ogni credere de' naturali doni, e celesti : ma perchè reputava-no, che tal sosse il loro dovere, e in risguardo il Signore verso di elli sì benefico, e in rifguardo a Maria meritevolissima d' ogni sura , ed attenzione. V' instruifea il loro esempio ad essere verso Dio grati, e riconoscenti: e attentissimi verso il prossimo alla vofira cura affidato; e ripetete sovente le due celebri orazioni di Santa Chiefa . (a) Deus , cujus. misericordia non est numerus , O bonisatis infinitus est thefaurus, pissima majestati tua pro collatis donis gratias agimus, tuam femper clementiam exprantes, ut que petentifus postulata concedes, cofdem non deserens, ad pramia futura disponas. Per Dominum N. J. Cb. Cc. (b) Deus qui neminem in te /perantem, nimium affizi permittis, fed pium precibus praftas auditum, pro postulationibus nostris, vorisque susceptis grasias agimus, te piessime deprecantes, ut a cunctis semper muniamur adversis. Per Dominum: N. J. Christum filium tuum O'c.

#### SETTIMO GIORNO.

I. Considerate che giunto il tempo, nel quale doverati offrire la fanta Bambina al Signore, e definarla al fervigio del tempio in quel modo, che conveniva alla fua età, ed al fuo feise, i Santi.

<sup>(</sup>a) Nel Meffale Romano dopo la meffa de Santia Trinitate ..

<sup>(</sup>b) Nel Rituale Romano nella processione in rendimento di grazie ( Pro gra-

Conjugi di pari contenfo la condustero a Gerusalemme, e la prefentarono al Sacerdote, alla cui cura ciò era commetto. Qual fofse il tempo prefisso di tal obblazione, è tuttavia incerto; ma è probabile, che Maria Santiffima allora fosse di tenera età. Qual fosse l'apparato di tal rito, e le circostanze, nè il Vangelo, nè la tradizione ce lo svelano; e ciò che gli apocrifi insegnano, non ha ottenuto presso a tutti i Latini gran fede. Si vegga ciò, ch' întorno a tal. argomento altrove infegnai (a). Ma egli è indubitato, che con vivitimi fentimenti di gratitudine, di riverenza, e di ferventissima divozione l'offrirono al Signore, e la presentarono al Sacerdote. Imparate voi, allorchè vi è d' uopo d' offrire voi steffo, o qualche vottro o figlio, o attinente, o anche un femplice dono in fervigio del Signore, ad accompagnarlo con fentimenti di Religione, e di pietà: nè vi spiaccia dedicare in onore suo cola, che vi fia accetta. Egli è il fovrano Signore di tutte le cofe. e forfe appunto vi ha conceduto quel figlio a voi gradito, che poscia chiama al suo servigio o nello stato Clericale, o ne' Chiostri, perchè voi glie ne facciate un offerta a voi più meritevole, e più degna della maestà di quel Dio, che in tal guisa sa conoscere ch' egli diffribuilce qual supremo Padre di famiglia, e arbitro delle noftre forti, gli impieghi secondo che li vede all' ordine di fua providenza contormi, e a noi confacevoli e adatti. Ricordatevi di quella terrib le fentenza espressa per bocca del suo Profeta ( Malach. I. 14. ) Maledictus dolofus, qui babes in grege fuo masculum: O' votum faciens immolas debile Domino: quia R x magnus ego, dicis Dominus exercisuum, O nomen meum bonibile in Gentibus. Qual più amabile figliuola di Maria, qual più accetta a' Genitori? e pure allorchè giunfe il tempo stabilito dal Ciclo per offerirgliela, immantinente glie l'offrirono, e glie l'offrirono fenza risrofia, e alla prefenza di molto popolo, che vide, ammirò la Religione, e costanza di sì incliti conjugi; nè ricusate di accompagnare le vostre offerte con la piissima orazione di S. Chiefa. (b) Concede, quafumus, omnipotens Deus; ut oculis tua majestatis munus oblatum, O gratiam nobis devotionis obtineat : O' effectum beata perennitatis acquirat. Per Dominum Oc.

La suddetta Orazione in volgare.

Concedereci, ve ne preghiamo, omnipotente Signore, ch' il dono che ofi friamo agli occhi della vostra presenza ( al vostro cospetto ) ed imperii

<sup>(</sup>a) Differtar. IX. della Vita di M. V. Qu. I. II. III. IV. (b) Sabbato delle quattro tempora di Settembre.

#### OTTAVO GIORNO.

veritas eft. v. 17. ..

Onfidera, che giunto il tempo della morte de' Santi Genitori di Maria, l' incontrarono effi fenza timore alcuno, anzi con fomma tranquillità, ed allegrezza, poichè erano ficuriffimi, che brieve farebbe flata la dimora, ch' effi farebbero nel feno di Abramo, avendo già gli Uomini cominciato ad inftradarfi nella via della... pace, massimamente, se ci atteniamo all' opinione di coloro, che li fanno morti dopo la nascita di Gesù, poichè era già flata annunciata da gli Angioti a gli Uomini. ( Gloria in alzissimis Deo, O in terra pax bominibus bona voluntaris . Luc. II. 14. ) . Se. alla lor morte foliero affiftiei da Gesù, è affatto incerto: ma fi reputa però per indubitato; o almeno per verifimilliffimo che vi folle Maria Santitlima, la cui prefenza, le fue piillime efortazioni, e gli amabili, e fanti fuoi conforti, avranno fenza dubbio rela foave, e mite la morte a coresti due incliti Conjugi, a i quali per altro non poteva apparire terribile, perche la loro efimia, e per lungo tempo esperimentata virtà nulla lasciava loro di che temere. Ad elli-vivolgetevi ora, ed iffantiffimamente fuppitertell, che fe non ebbero di che temere, allorche videro imminente il loro paffaggio da questa vita all' eterna, fiavi almeno tal paffaggio men terribile di quel che farebbe fenza la loro interceffione, e difefa; ed intanto ftate avvertiti di non lafciarvi trarre in inganno da' nostri frodolenti nemici, i quali coll' esporre a' voftri occhi lo spiendore, e vaghezza de' beni presenti, vi allontano dalla brama degli eternis: e dite frequentemente con Sanva Chiefa al Signore (a): Prorector in ce fperanzium. Deus fine quo nibil oft validum, nibil Sanctum, mulesplica Juper nos mifericordiam tuam ;ue te rectore, te duce, fic tranfeamus per bona ten: poralia, ur non amittamus aterna.

<sup>(</sup>a) Domin. III. dopo Pentecofte . ifat etter if al. . . . . . . . . . . . . . .

112

La suddetta Orazione in volgare. Sommo Iddio, protettore di chi in voi spera, e senza cui nulla vi è di Rabile, nulla di Santo, moltiplicate fopra di noi la voftra mifericordia, affinebe colla vostra direzione, e scorea in sal guisa scorriamo per la bena semporali, che non perdiamo gli eserni.

#### NONO GIORNO.

Intercessione de' SS. Gioachimo ed Anna a nostro vantaggio.

I. TGli è infalliblie, ch' a proporzione de' nostri meriti sulla ter-L ra, ne farà la ricompensa, ed il premio ne' Cieli, e conseguentemente l'autorità per così chiamarla, ch'otterremo presso il Signore, di conseguire anche ad altri segnalate grazie, e savori. Vos estis, diffe già il beneficentissimo Salvatore a' fuoi Apostoli (Lnc. XXII. 28.) qui permansistis mecum in tentationibus meis : O ego dispono vobis, sicut disposuit mibi Pater meus, reznum, ut edatis, O bibasis super mensam in regno meo, O sedeatis super thronos judicames duodecim tribus Ifrael. E altrove (Jo. XVI. 23. 24.) Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis . Ufque modo non periftis quidquem in nomine meo: perite, O' accipieris, ut gaudium vestrum fit plenum Oc. Vi fi aggiunga ciò che poscia s' insegna a i versetti 26. e 27. di tal capo. Così tutti atteftano, ch' amplifiimi, e topiolifimi fono i benefici, che ottengono que' ch' a Maria Santifima ricorrono, poichè fingolariffimo ne fu il merito, e liberalissima la retribuzione conseguitane anche a pro d'altri. (a) Ora essendo flati efimii, e segnalatissimi i meriti de' Santi Genitori di Maria, copiolissimo ne fara fenzadubbio il premio, ed ampliffima l'intercessione, Diffusamente tratta quest' argomento il P. Gio: Tommaso da S. Cirillo, nel Capo 34. del libro intitolato Maser bonovificara. Udite fra gli altri il Tritemio Scrittore rinomatiffimo verso il fine del secolo XV. (b) Credimus , & abfque basitatione tenemus , divam Annam Dei Genitricis parentem, fingularis apud Deum effe meriti , & bonoris, quo non fibi rantum fufficiens ad gloriam, fed nobis quoque idonea, O

<sup>(</sup>a) Fulber. Serm. II. de nativit. Mar. Virg. pag. 139. Est autem ineffabile, quam gratiam, & gloriam dederit Bominus matri sua: boc tamen certo scimus, quia jufi quidquid ab eo postulant, per intercessionem matris celerius im-petrant, peccatores quoque sapini misseriordism suns consecuti babemus plus exempla de nyrique etc. (b) Delle lodi di S. Anna: De laudibus 5. exempla de utrifque &c. Anna, cap, 9. E' riferito dal lodate P. Gio: Tommafo alla peg. 469.

potens ad subventionem, nam fi Apostolos, tetero, que Santos apud Deum potentes effe confidimus, Dei parentes potentifimos necesse eft, credamus. E poco dopo. Anna igitur post mattem Virginem. Dei filio credimus effe proximam, & potentem pro miferis advocacam, cui nibil Rex cali denegat, fed in omnibus, que petierit, faciem ejus, ut dilettiffime parentis bonorat; vale a dire; Crediamo, e teniamo per certifimo ch' Anna ( lo ftello, a un di preflo fi dee dire di Gioachimo Padre di Maria Vergine , ) ch' Anna ( dico ) gemerice di Maria Vergine è d' un merito, ed onore fingolars presso Dio, ficebe non solamente abbia per se ottenuto un singolare premio nel cielo, ma in oltre abbia ettenuto una possente, ed efficace intercessione a savore e soccorso nostro: posche se erediamo, che gli Appoltoli, e gli altri Santi banno molto d' autorisà, e di posere preffo il Signore, ti daremo anche a credere, che posensissim , ed autorevolissimi ne fieno i Genisori ( della madre, e gli avi di Gesù Crifto. ) E poscia. Crediamo dunque ch' Anna. ( lo fteffo qui pure convien dire di Gioachimo ) fia dopo Maria Vergine la più vicina al figliuolo di Dio; e avvocata de mifer; e che il Signore Re de' Ciels nulla a lei nega, ma sutto ciò, cu' effa chiede, orsenga, volendo in sal guifa onorasa la lua dilettiffma madre. Nel che se qualche eccesso d'espressione è sembiato ad alcuni di ravvisare in tai detti, e voi attenetevi agli integramenti di Bartolomeo da Trento alfai più antico, e certamer lodevole Serittore, che per l'addietro fovente ho citato. (a) Vere in aless feditus calorum, dice egli, Anna prapotens, cujus Filia cali Domina, O Nepos ejus omniposens: cujus generatio super omnes generola virtutibus omasa-omnibus, clara geneve, clarior miraculis, clariffina moribus. Certemente in efaltare i meriti di Sant' Anna s' unirono in gran parce i noftes Dottori .. e in tal guila la commend rono, che più d' uno la prefert espressamente a S. Goachimo. Sceleo S. Vicenzo Ferrerio, Scrittore certamente affai pio. Scie idum ( dice egli nel Sermone di S. Anna ) quod qualtio eft it ter mu'tas perfonas, quare Santta mater Ecclefia O populus Chilli .. nus non facts feltum de parre Virginis Maria Sancto, O juito, vocato Joachim, ficus de marre ejus B. Anna. Respondes quod licet foachim fuit Sanctus, O' benedictus amicus Des, samen majoris Sanctisatis fuit B. Anna. Rasio, quia majorem participationem\_

(a) Nel Leggendario al giorno di S. Anna nella seconda sua più copiosa edizione: e vica rapportato, con ciò ancora che si riferi al mannero 7. del Capo XII. della vita di S. Anna, nel Breviar. Bomen. del 2522. pag. 393. 8 394.

CULTO DE' SS. GIOACHINO, ED ANNA. babuit cum Virgine Maria filia fua . Pater vero modicum participat cum filis, fed mater que erat, novem menfes portat. O' post nativisatem lactat, nutrit, dormit cum eis, & ofculatur. Quia ergo B. Anna babuit majorem parsicipationem cum Virgine Maria filia sua, fonte totius fanctitatis, que jam in utero matris existens erat fanela, cogitate evzo quinta fanctitas remanfit in B. Anna, que ipfam portavit, T nutravit, dando fibi illa qua babebat. Virgo Maria dabat matri fancticatem : ideo fuit fanctior , perfectior , & Spiritualior viro fuo. Ma comunque fiafi, egli è infallibile, che altronde poteva S. Gioachimo effer arricchito di grazie, e ch' egli parimente su Santissimo, e Sposo degno di Anna, e scelto dal Signore per effer padre di Maria, ficcome madre l'era Anna, e cheambidue i Santi genitori fenza preferenza dell' uno all' altro fono lodatissimi da' PP. Greci, e da S. Fulberto e da altri fra i latini: o che la Chiefa nella Messa, e nell' Ufizio egualmente gl' invoca, e commenda. O Joachim pater alme Virginis O'c. E' infallibile ancora, che S. Chiela per dimostrare uguale stima, e venerazione a S. Gioachimo ed a S. Anna ha flabilito, che se ne celebri lamemoria in giorno festivo; E' infallibile finalmente, che accettissimo ad Anna è l'onore, che si sa al santissimo suo Sposo, e on the lo gradifee non meno che l'onore, e il culto prestato a lei . Ad essa adunque, e al suo Santissimo Sposo Gioachimo ricorriamo nelle nostre calamità, e frequenti indigenze, ad essi affidiamo ogni nostro bisogno, e supplichiamoli ad avvalorare con la loro intercessione e patrocinio le nostre suppliche: ma sì però, che quelle folo rimangano esaudite, che sono di maggiore divina glo-

ria, ed a noi più opportune, e più atili.

Il M'a mente io eforci i lectore ad effer devoto di tutti e due i
Santi Genitori, non difapprovo la collumanza di que', che per qualche giufto motivo implorano uno di elli in particolare, come appunto fanno le Donne partorienti, o pura anche gravide, raccomandandoli per un felice parto a S. Anna: ulo rettillimo, di
felice fuccelo (a) ed antichilimo, poiche efprellitimamente lodato nell'antico Marsyvologio greco metrico pubblicato da L. Urbaao Godoli: ed a i ay, di Luglio vi fono i feguenti veri;

Μήτηρ τελευτά Μητροπαρθένε κόρης, Η των πυσούν μητέρων σωτηρία.

Et Virginis casta, & puerpera cadis Pia mater; bac matrum est salus pragnantium.

E certa-

<sup>(</sup>a) Si vegga ciò che infegna il libro più volte citato Mater bonorificata cap. 35. 5. 5., e 6.

INNI DE SS. GIOACHINO, ED ANNA. 115
E certamente chiunque abbia la forte di portare il nome o di Gioachimo, o di Anna, e riverente si divocto di dimofirerà verfo si incliti
Santi, foventemente invocandoli, vantaggi non tenuì ne rittarrà.

Inno in onore di S. Gioschimo tratto da un vecchio Breviario, rapportato da' Bollandifti ( Enichenio, e Pabebrochio ) a' XX. di Marzo n. 17.

Pater summa Joachim puella, Qua Deum clauso genuis pudore, Promove nostras Domino querelas, Castaque vota:

Scis quot bic sevis agitemur undis, Trifte quos mundi mare desargat; Scis quot adnesset Sathanus, Carove Prelia nobis.

Jam facras junctus Superum caterois, Imo pracedent, poses omne, fi vis: Nil Neps Jesus merito negabis, Nil sibi nasa.

Fac tuo nobis weniam precatu

Donet, O pacem Deutas beata:

Ut simul juncti resonemus illi

Dulciter bymnos.

Il fuddetto Inno, e i faguarat esti pure fono stati parafrafati dal P.
Lettore Custani e graditi da gl. crediti : e persio ho riputato
convenevolistimo antiria a i latini:

Di colei, che il gram Motor, vestito
Di nostro fragili manto,
Vergine ha partorito,
Vergine ha partorito,
Illustre Padre, e Santo,
A Lui, Joachimo, ne' seperal chiostri
Il iai ne porta, e i catti preghi nostri
Si, che qui fiam da' nembi, e da tempelle
Cinti intorno, e sterzati
Di cure aspre, e moleste:
E che a folcar ggi irati
Flutti del tristo mar di questo Mondo,
E' legno fral di nostra carne il pondo.
E' legno fral di nostra carne il pondo.

Sai .

INNI DE'SS. GIOACHINO, ED ANNA. Sai, quanti prenda, e quai mentiti aspetti L'affuto ferpe antico : Come il fenfo ne alletti Fallace, infido amico. E sempre or l' uno , or l' altro reti , e lacci Ne tenda, e far di noi preda procacci. Or che ti ftai nelle beate fedi Cogl' immortali Eroi: Anzi loro precedi: Puoi già tutto, se vuoi. No al Nepote, no a Lei, che da te nacque, A preghi tuoi nulla negar mai piacque. Però fa sì, che i nostri error perdoni Quel Dio, di cui ti bei; E ne dia pace, e doni E favor suoi più bei: Tal che a lui poi con infiammati cor

Inni in osore de' SS. Geniteri di Maria Gioachimo, ed Anna, tratti dal Breviario di Parigi a i 28. di Luglio. A i primi Vefoeri.

Inni insieme cantiam dolci, e canori.

Egale Devides genus, Er Conjugues par mobile Mundo dasuri Virgineus .... Matrem futuram Numinis : Qui facra nectit vincula, Vos jumpis innocens amor; Piofque fenfus approbans Divinus afpirar favor. Virtute fela divites Non vos opum fullax decus Sed cords fervens caritas . . . . . Es cafta commendat fidesu Qui natus es de Virgine . . . . . Jefu tibi fit glaria. Cum Patre, cumque Spiritu. In fempisevna fecula. Amen.

., 42

That he ball out the time to

Del figlio di Jesse 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stirpe reale, e altera : Alma Coppia, cui 'l ciel benigno elesse Per dar di Dio la vera, E Vergin madre a questa bassa sfera: Voi di fua mano unifce 2575 D 6. Bello, pudico Amore, Che in Paradifo i facri nodi ordifce; Voi con largo favore do las 11 Nel buon voler seconda il gran Motore. Virtù, non auro eletto, Non gemme, ed oftro ir vi fa conti, e chiari. Ma fe cafta, e perfetto Foco di fanto amor, che v' arde in petto. Gesù, a cui fu Madre Vergine bella, e prode, A Te col gran del Ciel possente Padre ... E quel Spirto che gode Di per natura, onor fia fempre, e tode.

A Matutino, e a i fecondi Vefperi.

#1 2f ... 002 ]

good state of the Dr.

1111 ---Romilla Mundo gaudio Jam fperat bumanum genus; , mil Adfunt beati conjuges . . . . Orbique Christum praparant. Hunc Anna votis advocans Summi parensem Numinis, Thors fidelis pramium, Favence calo concepia .... Feetunda radix pullulantine ic () . o . v ; Florem sencilum proferes Qui latus optato dabit Fructum falutis germine. Qui nasus es de Virgine, Jefu sibi fie gloria . Cum Patre, cumque Spiritu, In fempiterna fecula . Amen .

Seom-

Gombra di affanno, e noja i ib oistà la la La fitrpe d' Eva al fin vicina spera aquid Quell' alma pace; e gioja anquo anno anno Cara, soave, e vera; a oil the tab 199 Che dal bonigno Giel promessa l' cra. Il

Ecco la Coppia eletta,

Che ne appareschia l'onorato Tempio di
Di Lui, che il mondo afpetta

A Trionfar dell' empio

A Trionfar dell' empio e in nos it v
Serpe', che fa si dolorofo feempio ud lavi
Poich' Anna, mentre il chiama dan un otol idani.

Con caldi voti, il Sol naica, o's' aicenda', Come colei, che brama Di fterile, e infeconda, Ire dell' aitre al par madre feconda.

Già della Verginella,

Che del fommo Fattor madre effer deve,

Per quella fè, che ha ella and pa of a

Più bianca della neve

Al Talamo ferbata, il feno ha greve.

E come in un ben culto,

E fertile terren radice afcofa,

Che da rio verme ecculto de la Non fia traffitta, o rofa, Gitta bei germi fuor lieta, e feftofa: de Gitterà un vago, e varo e commit a como Fiore, cui altro par non fu produtto:

Onde escira quel caro, E già dal Mondo tutto Tanto bramato falutifer frutto.

Più, che Colomba intatta, ed innocente, Te, il fanto Spirto, e l Padre de Eterno, Onnipossente, E Cielo, e Terra laudi eternamente.

## Antisona, Versetti, ed Orazione di S. Gioschimo presa dal

Aut: L. Andennus virum gloriosum en generatione sua, quia beneditionem omnium Gentium desti illi Dominus, & testamentum sum confirmacis super caput esus.

V. Potens in terra erit femen ejus.

R. Generatio rectorum benedicetur .

Or. Deus, qui præ omnibus Sanchis suis Beatum Joachim Gentriois filit sui parem esse voluilis concede quesium; us cujus sessa cliste memoriam, se non la secitare nel giorno della sesta del Santo ) veneramu , ejus perpesuò patrocima sensiamus.

Vale a dire in nostra lingua. Lodiama l'uomo cui vecò somma gloria la prole attenuta poiche il Signore, gli concedesse la benedizione di susse le Gensi, e confermò sopra il capo di lus il suo sessimmento.

V. Sard potente fulla terra la fua discendenza.

B. La Generazione degli somini retti fasi benedetta.

Or. 14tio Sigmer, il quale fra sussi i Santi deffinali il Beato Giochimo ad effere padre della Genirice del suo figlissolo; concedereci, ve ne prepriagno, di spessor di continuo gli effetti del vuolevole, patroctino di quel gran Santo, di cui celebriamo la feffe, (o pur la memoria).

### Orazione, ed Invocazione, di S. Gieschimo prefa dal Meffale Romano

Disporte dedit pauperibus: justisia ejus manes in seculum seculi.

O soachim Sancis, conjux Anna, Pater alma Virginis, bie samulis
confer saluris opem.

Disperse, diede à poveri la sua giustizia è durevole per sussi i se-

O S. Gioachimo, marito di Anna, Padre dell'alma Vergine, recate ajuso a' vostri servi, (o pure a i servi del Signore) che soggiornano sulla terra.

Antifona, Versetti, e Orazione di S. Anna presi dal Breviario

Ant. Simile est regnum calorum bomini negotiatori quarenti bonas margaritas: inventa una pretiosa dedit omnia sua, O comparavite am.

71216

V. Spe-

INNI DE SS. GIOACHINO, ED ANNA.

V. Specie sua, O pulcbrisudine sua.

R. Intende, profese procede, O vegna, be , tielre V , antica

Or. Deus, qui Beate Anna gratiami conferre dignatus es, ut Genitricis Unigeniti sui mater effici merevetur : concede propisius, ut cujus Solemnia ( dite memoriam le non la recitate nella feita della Santa) celebramus, ejus apud te patrocmiis adjuvemur. Per eundem &c.

Vale a dire. E' simile il Regno de' Ciels ad un nomo che fa srafico di buone gamme; ritrovata che n' ebbe una preziofa, diede tutti i luoi beni, per farne acquisto.

V. Della voftra grazia, e bellezza. 1 1 1111 b. Prevaletevi, in guifa, che felicemente vi avvanziate, e regniate.

Or. Iddio Signore, il qual un fiere degnato di conferire alla Beata Anna la grazia di effer Madre della Genitrice dell' Unigenito del figlinolo voltro, benignamente concedereci, che a noi, i quelli ne celebriamo la Solennied, ( o pue la memoria ) ne godiano eziandio · l' affiftenza, e il padrocinio.

Preci per ambidue 1 SS. Genitori di Maria tratte dal Breviario di Pariei .

Antil. Egrediesur Virga de vadice Jelle, O flos de vadice ejus afcendet, O' requiefcet fuper eum Spiritus Dommi. 11. 11. V. Juravi in Sancto meo, fi David mensiar:

B. Semen ejus in aternum manebit . Pl. 88.

Orat. Deus qui per omnium ora fidelium, beatos Joachim, & Annam Verginis Maria parentes celebrari concedis: fac nos in amborum folemnis, ( dite memoiam, le la recitate privatamente, e per divozione fra l' anno ) promissam in Christo falutem, corum precibus adipilci. Per Dominu'n'

Spuntera la Verga dalla radice di Giesse, e il fiore sorgera dalla radice di effa, e ripofera fu il fiore lo spirito del Signore.

V. Giuras ful mio nome, che non mentito a Davide:

IR. Durerd in eterno la fua figlinolanza.

Iddio Signore, il quale concederre che sutti i Fedeli s' uniscano L commendare i Santi Genitori di Maria Gioachimo, ed Anna, concedeseci, che medianti le loro preci nel celebrare, che facciamo la loro Solemita ( dite la memoria, le la recitate privatamente fuor della festa di cotesti incliti Santi) ronfeguiamo la falute promessaci in Gesu - Crifto , ( vale a dire per li meriti di Gesu - Crifto : o pur anche promeffaci da Gesu - Criffo: poiche Gest Crifto promile l' eterna falute a chi colla retta fede, e buone opere fe ne fa degno.) Per &c.

I L FINE.



732885

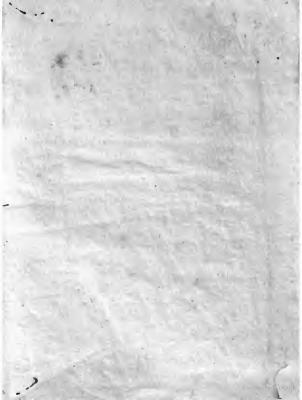



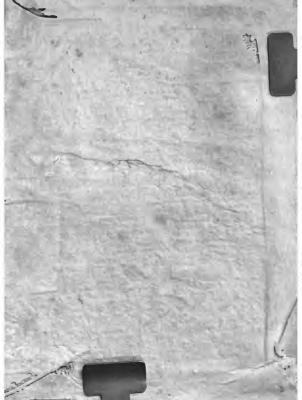

